

AM Fremfort Hope



54087/3

Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Wellcome Library



## VITE

DE' PIU' ECCELLENTI

#### PITTORI SCULTORI E ARCHITETTI

SCRITTE

### DA GIORGIO VASARI

PITTORE E ARCHITETTO ARETINO

Illustrate con Note.

VOLUME TERZO.

MILANO

Dalla Società Tipografica de' Classici Italiani,
contrada di s. Margherita, N.º 1118.

ANNO 1808.



, 3:





Agostino Sancse

## VITA

#### AGOSTINO ED AGNO

#### SCULTORI ED ARCHITETTI

SANESI (I).

The state of the state of the state of the

the stiffing to the more of contract 

elicity every

in and the comments of the

FRA gli altri, che nella scuola di Giovanni e Niccola scultori Pisani si e ercita-

Dagli antenati di Agostino e di Agnolo, i quali professavano l'architettura fin nel Secolo XII, si vede

<sup>(1)</sup> La Vita di costoro non ebbe luogo nell' edizione del 1550. Chi desidera una descrizione esatta dell'opere di questi Artefici, consulti il tom. II. delle Lettere Sanesi a pag. 173. e segg. E per non caricare questi libri di soverchie note, accenneremo soltanto le cose, che debbono aver luogo per l'illustrazione o per la correzione del Vasari e de' suoi comentatori; il che è principalmente nostro scopo.

rono, Agostino ed Agnolo scultori Sanesi, de' quali al presente scriviamo la vita, riuscirono secondo que' tempi eccellentissimi. Questi, secondo che io trovo, nacquero di padre e di madre Sanesi, e gli ante-nati loro furono architetti; conciossiache l'anno 1190, sotto il reggimento de' tre consoli fusse da loro condotta a perfezione Fontebranda (1), e poi l'anno seguente sotto il medesimo consolato la Dogana di quella Città ed altre fabbriche. E nel vero si vede che i semi della virtù molte volte nelle case, dove sono stati, per alcun tempo germogliano e fanno rampolli che poi producono maggiori e migliori frutti, che le prime piante fatto non avevano. Agostino dunque ed Agnolo aggiugnendo molto miglioramento alla maniera di Giovanni e Niccola Pisani, arricchirono l'arte di miglior disegno ed invenzione, come l'opere loro chiaramente ne dimostrano. Dicesi che tornando Giovanni sopraddetto da Napoli a

l'antichità della Scuola Sanese; siccome non oscuramente si raccoglie dalle Lettere Sanesi, e nominatamente da quella che nel primo tomo a pag. 142. e segg. è diretta all'Eminentiss. Sig. Cardinale de Zelada Bibliotecario di S. Chiesa e ora degnissimo Segretario di Stato. E finalmente dalla nostra Storia del Duomo d'Orvieto, che presenta i nomi di moltissimi artefici sinora sconosciuti, e una serie di Architetti Sanesi per il corso continuato di tre e più secoli, incominciando dal 1290. F. G. D. (1) Fontana celebre di Siena. Nota dell'Ediz. di Roma.

Pisa l'anno 1284, si fermò in Siena a fare il disegno e fondare la facciata del Duomo dinanzi, dove sono le tre porte principali, perchè si adornasse tutta di marmi riccamente; e che allora non avendo più che quindici anni, andò a star seco Agostino per attendere alla scultura, della quale aveva imparato i primi principi, essendo a quell' arte non meno inclinato, che alle cose d'architettura. E così sotto la disciplina di Giovanni, mediante un continuo studio, trapassò in disegno, grazia e maniera tutti i discepoli suoi, intanto che si diceva per ognuno che egli era l'occhio diritto del suo maestro. È perchè nelle per-sone che si amano si desidera sopra tutti gli altri beni o di natura o d'animo o di fortuna la virtù, che sola rende gli uomini grandi e nobili, e più in questa vita e nell'altra felicissimi, tirò Agostino, con questa occasione di Giovanni, Agnolo suo fratello minore al medesimo esercizio. Nè gli fu il ciò fare molta fatica; perchè il praticar d'Agnolo con Agostino e con gli altri scultori gli aveva di già, vedendo l'onore ed utile che traevano di cotal arte, l'animo acceso d'estrema voglia e desiderio d'attendere alla scultura; anzi prima che Agostino a ciò avesse pensato, aveva fatto Agnolo nascosamente alcune cose. Trovandosi dunque Agostino a lavorare con Giovanni la tavola di marmo dell'altar maggiore del Vescovado d'Arezzo, della

quale si è favellato di sopra, fece tanto, che vi condusse il detto Agnolo suo fratello, il quale si portò di maniera in quel-l'opera, che finita che ella fu, si trovò avere nell'eccellenza dell'arte raggiunto Agostino. La qual cosa conosciuta da Giovanni fu cagione, che dopo questa opera si servì dell'uno e dell'altro in molti altri suoi lavori che fece in Pistoja, in Pisa, ed in altri luoghi (1). E perchè attesero non solamente alla scultura, ma all'architettura ancora, non passò molto tempo, che reggendo in Siena i Nove, fece Agostino il disegno del loro palazzo in Malborghetto, che fu l'anno 1308. Nel che fare si acquistò tanto nome nella patria, che ritornati in Siena dopo la morte di Giovanni, fu-rono l'uno e l'altro fatti architetti del Pubblico; onde poi l'anno 1317. fu fatta per loro ordine la facciata del Duomo che è volta a Settentrione, e l'anno 1321. col disegno de' medesimi si cominciò (2) a murare la porta Romana in quel modo che ell'è oggi, e fu finita l'anno 1326. la qual porta si chiamava prima porta

(1) E specialmente in Orvieto.

<sup>(2)</sup> Il Tizio la riferisce al 1329., il Malavolti al 1327.; ma il P. Ugurgieri nelle Pompe Sanesi tiene col Vasari; e dubito che i due primi Scrittori confondano la Porta Romana con quella a Tufi, che Neri di Donato (Rer. Ital. t. XV.) contemporaneo pone nel 1327. F. G. D.

(2) Se il Vasari non fosse scusato per la buona fede sua, qui avrebbe fatto la satira di Giotto; perchè i bassirilievi di Niccolò da Pisa sono senza paragone miglio-

ri. F. G. D.

<sup>(1)</sup> Avanti la fabbrica della Chiesa di S. Francesco il Baldinucci dec. 4. sec. 1. a c. 68. dice che Agostino e Agnolo cominciarono a fabbricare la Torre di piazza, che ebbe sua fine nel 1344. Nota dell' Ediz. di Roma. Ma il Baldinucci qui pure s'ingannò. Gli Scrittori più esatti delle cose Sanesi riferiscono la fondazione della Torre al 1325., e il suo compimento al 1330. La Chiesa di S. Francesco ebbe il principio nel 1326.

l'andar là da Orvieto per veder l'opere, che da tanti uomini vi si erano fatte e facevano tuttavia, egli volle veder minutamente ogni cosa. E perchè più che tutte l'altre sculture gli piacquero i Profeti d'Agostino e d'Agnolo Sanesi, di qui vente che Ciette per relemente li commendò ne che Giotto non solamente li commendò e gli ebbe con molto loro contento nel numero degli amici suoi; ma che ancora li mise per le mani a Piero Saccone da Pietramala, come migliori di quanti allora fussero scultori, per fare, come si è detto nella vita d'esso Giotto, la sepoltura del Vescovo Guido Signore e Vescovo d'Arezzo. E così adunque, avendo Giotto veduto in Orvieto l'opere di molti scultori, e giudicate le migliori quelle d'Agostino ed Agnolo Sanesi, fu cagione che fu loro data a fare la detta sepoltura, in quel modo però che egli l'aveva disegnata, e secondo il modello che esso aveva al detto Piero Saccone mandato. Finirono questa sepoltura Agostino ed Agnolo in ispazio di tre anni, e con molta diligenza la condussono, e murarono nella Chiesa del Vescovado di Arezzo nella cappella del Sagramento. Sopra la cassa, la quale posa in su certi mensoloni intagliati più che ragionevolmente, è disteso di marmo il corpo di quel Vescovo, e dalle bande sono alcuni Angeli che tirano certe cortine assai acconciamente. Sono poi intagliate di mezzo

rilievo in quadri dodici (1) storie della vita e fatti di quel Vescovo (2) con un numero infinito di figure piccole. Il contenuto delle quali storie, acciocchè si vegga con quanta pacienza furono lavorate, e che questi scultori studiando cercarono la buona maniera, non mi parrà fatica di raccontare (3).

(3) Il nostro autore ha preso sbaglio anche nella descrizione delle dette storie; onde le descriverò tutte di nuovo su la relazione, che gentilmente me ne ha fatta il Sig. Cav. Lorenzo Guazzesi noto al Mondo letterario per la sua grande erudizione (\*).

Nella prima storia dunque si vede il Vescovo Guido che prende il possesso del Vescovado, entrando per la porta laterale di mezzodi dell'odierna cattedrale rappresentata come sta oggi. Questo fatto segui nel 1312. Il Vescovo è in piviale; nella destra tiene un libro, e nella sinistra il pastorale con guanti ricamati. Il Vasari è stato certamente ingannato dalla memoria, perchè essendo sopra questa istoria intagliate queste parole: FATTO VESCOVO, da esse poteva comprendere che

<sup>(1)</sup> Il Vasari ha commesso un errore di memoria, perchè le storie intagliate sul sepolero del Vescovo d' Arezzo non sono 12. ma 16. Nota dell' Edizione di Roma.

<sup>(2)</sup> Sbaglia il Vasari dicendo esser dodici queste istorie nel sepolero del Vescovo Guido da Pietramala espresse, poichè sono sedici; ed egli le descrive con qualche disordine, e nel catalogo delle sue dodici ommette la decima; onde giova il riportarsi alla nuova ed esatta narrazione, che di esse si legge alla pag. 136. dei Ragionamenti del medesimo Vasari sopra le pitture del Palazzo Vecchio di Firenze, Seconda edizione, in Arezzo 1762. per Michele Bellotti. E ben merita d'essere illustrato il detto sepolero nella Cattedrale Aretina esistente, il quale è un monumento egregio ed ammirabile e dei più rari e pregiati del secolo decimoquarto. Vedi la Vita di Giotto. Nota dell' Ediz. Fiorentina.

Nella prima è quando ajutato dalla parte Ghibellina di Milano, che gli mandò quattrocento muratori e danari, egli

qui non si rappresentava il rifacimento delle mura della Città.

Nella seconda pure il Vasari ha preso errore, non essendo qui espressa la presa di Lucignano, ma bensì quando il Vescovo fu eletto il dì 14. d'Aprile del 1321. General Signore per un anno dagli Aretini. Vedi il Muratori tom. 24. Scriptor. rer. Ital. pag. 856. e 857. Vi si vede il Vescovo in una sedia sostenuta da' Lioni, come sono le antiche sedie Vescovali, di che vedi la mia Roma sotterranea tom. II. c. 68. Egli è circondato da molta gente e da alcuni genuflessi e alcuni con bandiere e da trombetti che suonano, e sopra vi è scritto: Chiamato Signore.

Nella terza non è la presa di Chiusi, come dice il Vasari, ma si vede un vecchio con gran barba a sedere in un trono, ne' cui scalini è l'arme d'Arezzo, davanti al quale sta uno genuflesso, e intorno al detto vecchio sono molti che gli strappano la barba e i capelli, di che quel barbassoro dimostra dolore. Sopra quest' istoria non c'è iscrizione; ma si conghiettura che quel vecchio sia il Comune d'Arezzo rubato e pelato da molti; tanto più che questo sepolcro fu disegno di Giotto, il quale in tal guisa dipinse il Comune di Firenze nella Sala del Podestà, come è descritto dal Vasari

nella vita di Giotto.

Sopra la quarta sono scritte queste parole: Comune in Signoria, e rappresenta quando il Vescovo fu messo in Signoria d'Arezzo sua patria a' 6. d'Agosto del 1321. Si vede in essa il medesimo vecchio descritto nella terza istoria sedente in tribunale, e il popolo genuslesso, e il Vescovo alla sua sinistra pure in tribunale attorniato dalla sua Corte, e avanti al Vescovo sono due in atto d'esser decapitati.

La quinta rappresenta il Vescovo che rifà le mura

d'Arezzo, e vi è scritto: El fare delle mura.

La sesta, ove è scritto Lucignano, rappresenta la presa di quel Castello.

rifà le mura d'Arezzo tutte di nuovo, allungandole tanto più che non erano, che dà loro forma d'una galea. Nella seconda

Nella settima si legge Chiusi, ed è la presa di Chiusi in Casentino.

L'ottava rappresenta la presa di Fronzola, e vi è

scritto questo nome.

Nella nona è il Vescovo a sedere sotto un padiglione con lo scettro, e vi è espresso un Castello, da cui escono molti che si raccomandano al Vescovo che ha intorno alcuni soldati, nel cui scudo è intagliata l'arma di Pietramala. Sopra è scritto: Castel Focognano, e rappresenta la presa di esso tralasciata dal Vasari.

Nella decima è scritto Rondine, e significa la presa

di questo Castello.

Nell' undecima è la presa del Bucine in Valdambra, come si raccoglie dal nome intagliatori.

Nella duodecima è la presa di Caprese, e vi è scritto

il solo nome Caprese.

Nella decimaterza, dove si legge Laterina, si rappresenta la distruzione di questo Castello.

Nella decimaquarta è la rovina e l'incendio del Monte Sansovino, e vi è notato: El Monte Sansovino.

Nella decimaquinta, la cui iscrizione dice: La coronazione, si vede non quella del Vescovo, come dice
il Vasari, ma quella che il Vescovo fece di Lodovico
Bavaro Imperatore che sta genuflesso avanti l'altare di
S. Ambrogio di Milano. Sopra l'altare è la corona Imperiale e il Calice; il Vescovo unge l'Imperatore che è
nudo da mezzo in su. Intorno al Vescovo sono de' preti, e intorno all'Imperadore molti Baroni con ricche
sopravvesti, nelle quali è l'arme di Pietramala. Non vi
sono cavalli, come dice il Vasari, nè vi potevano essere, perchè la storia è rappresentata in Chiesa, il cui
tetto è quivi espresso.

Nella decimasesta e ultima, è la morte del Vescovo. Evvi scritto: La morte di Missere. Nota dell' Ediz. di

Roma

(\*) All' esatta e giudiziosa relazione dell' eruditissimo Cav. Guazzesi nulla rimane da aggiungere, se non che un dubbio mio intorno a ciò che egli dice nella

è la presa di Lucignano di Valdichiana. Nella terza quella di Chiusi. Nella quarta quella di Fronzoli, castello allora forte sopra Poppi, posseduto dai figliuoli del Conte di Battifolle. Nella quinta è quando il Castello di Rondine, dopo essere stato molti mesi assediato dagli Aretini, si arrende finalmente al Vescovo. Nella sesta è la presa del Castello del Bucine in Valdarno. Nella settima è quando piglia per forza la Rocca di Caprese, che era del Conte di Romena, dopo averle tenuto l'assedio intorno più mesi. Nell'ottava è il Vescovo che fa disfare il Castello di Laterino e tagliare in croce il poggio che gli è soprapposto, acciocchè non vi si possa far più fortezza. Nella nona si vede che rovina e mette a fuoco e fiamma il Monte Sansovino, cacciandone tutti gli abitatori (1). Nell' undecima è la sua incorona.

(1) Manca la decima Istoria nelle prime edizionis

Nota dell' Ediz. di Roma.

terza Storia; cioè che quest' opera sia stata disegnata da Giotto, come credette il Vasari poco memore di quanto scrisse altrove in lode di Agostino e di Agnolo, de quali vedute le opere pregevoli » gli ebbe nel numero degli » amici suoi, e ancora li mise per le mani a Piero » Saccone . . . per fare la Sepoltura ec. « Dalle quali cose apparisce chiaro che i Sanesi erano già Maestri de' primi, quando Giotto li conobbe, e in contemplazione del merito loro li propose a Saccone. Certamente il Vasari ebbe la memoria assai labile, e non si ricordò dello scritto poc' anzi, cioè che Agostino e Agnolo si perfezionarono nella scultura alla scuola di Niccolò Pisano e di Giovanni suo figlio. F. G. D.

zione, nella quale sono considerabili molti begli abiti di soldati a piè ed a cavallo e d'altre genti. Nella duodecima finalmente si vede gli uomini suoi portarlo da Montenero, dove ammalò, a Massa, e di li poi, essendo morto, in Arezzo. Sono anco intorno a questa sepoltura in molti luoghi l'insegne Ghibelline e l'arme del Vescovo, che sono sei pietre quadre d'oro in campo azzurro con quell'ordine che stanno le sei palle nell'arme de' Medici. La quale arme della casata del Vescovo fu descritta da Frate Guittone Cavaliere e Poeta Aretino, quando scrivendo il sito del Castello di Pietramala, onde ebbe quella famiglia origine, disse:

Dove si scontra il Giglion con la Chiassa, Ivi furono i miei antecessori, Che in campo azzurro d'or portan sei sassa.

Agnolo dunque e Agostino Sanesi condussono questa opera con miglior arte ed invenzione e con più diligenza, che fusse in alcuna cosa stata condotta mai a' tempi loro. E nel vero non deono se non essere infinitamente lodati, avendo in essa fatte tante figure, tante varietà di siti, luoghi, torri, cavalli, uomini, ed altre cose, che è proprio una maraviglia. Ed ancora che questa sepoltura fusse in gran parte guasta dai Francesi del Duca d'Angiò, i quali per vendicarsi con la parte nimica d'alcu-

ne ingiurie ricevute messono la maggior parte di quella Città a sacco, ella nondimeno mostra che fu lavorata con bonissimo giudicio da Agostino ed Agnolo detti, i quali v'intagliarono in lettere assai grandi queste parole: Hoc opus fecit magister Augustinus et magister Angelus de Senis. Dopo questo lavorarono in Bologna una tovola di marmo (1) per la Chiesa di S.

Alle ricerche da me fatte in detto Archivio non riuscì trovare la notizia qui indicata; ed è molto probabile che non vi sia mai stata; perchè allora i Frati Minori non avevano Archivio, se non di cose spirituali, e l'amministrazione dei beni e fabbriche delle loro Chiese e Conventi risedeva appresso dei Signori deputati o dalla S. Sede o dal Governo secolare, i quali si chiamavano Operarii. F. G. D.

<sup>(1)</sup> Il Baldinucci Decenn. 4. del sec. 1. a c. 68. del tom. r. dice che lo stesso afferma il Gherardacci storico Bolognese part. 2: lib. 20. a c. 87. ma soggiugne che Antonio Masini nella sua Bologna perlustrata part. 1. a c. 16. asserisce d'aver trovato in vecchie scritture del convento di quei Padri di S. Francesco, che questa scultura fu fatta da Jacopo e Pietro Veneziani. Fu speso in questa tavola scudi d' oro 2150, come dice il Masini e dietro a lui l'Accademico Ascoso a c. 133. dell' ediz. del 1755. la quale per altro è poco stimabile, perchè invece d'esser migliore dell'antecedenti, è peggiore. L'ultimo pagamento fu fatto nel 1396. Il Baldinucci nel luogo citato a c. 68. del tom. 1. dice che il Gherardacci nelle Storie di Bologna asserisce lo stesso part. 2. lib. 20. a c. 87. ma poi si soggiunge, che Antonio Masini nella sua Bologna perlustrata a c. 116. ci dà notizia » essersi dipoi trovate scritture autentiche nel » convento di quei Padri, dalle quali apparisce che » quel lavoro fosse fatto non altrimenti da Agostino e » da Agnolo Sanesi, ma da Jacopo e Pietro Paolo Ve-» neziani. Nota dell' Ediz. di Roma.

Francesco l'anno 1329. con assai bella maniera; ed in essa oltre all'ornamento d'intaglio, che è ricchissimo, feciono di figure alte un braccio e mezzo un Cristo che corona la nostra Donna, e da ciascuna. banda tre figure simili S. Francesco, S. Jacopo, S. Domenico, S. Antonio da Padova, S. Petronio, S. Giovanni Evangelista; e sotto ciascuna delle dette figure è inta-gliata una storia di basso rilievo della vita del Santo che è sopra: e in tutte queste istorie è un numero infinito di mezze figure; che secondo il costume di que'tempi fanno ricco e bello ornamento. Si vede chiaramente che durarono Agostino ed Agnolo in quest' opera grandissima fatica, e che posero in essa ogni diligenza e studio per farla, come fu veramente, opera lodovolo: ed capara che ciara lodevole; ed ancor che siano mezzo consumati, pur vi si leggono i nomi loro e il millesimo, mediante il quale sapendosi quando la cominciarono, si vede che penassono a fornirla otto anni interi. Ben è vero che in quel medesimo tempo fecero anco molte altre cosette in diversi altri luoghi e a varie persone. Ora mentre che costoro lavoravano in Bologna, quella Città mediante un Legato del Papa si diede li-beramente alla Chiesa, e il Papa all'in-contro promise che anderebbe ad abitar con la Corte a Bologna, ma che per si-curtà sua voleva edificarvi un Castello ovvero Fortezza. La qual cosa essendogli con-

V.I.T. A. ceduta dai Bolognesi, fu con ordine e disegno di Agostino e d'Agnolo tostamente fatta; ma ebbe pochissima vita; perciocche conosciut i Bolognesi che le molte promesse del Papa erano del tutto vane, con molto maggior prestezza, che non era stata fatta, disfecero e rovinarono la detta Fortezza (1). Dicesi che mentre dimorava-no questi due scultori in Bologna, il Po con danno incredibile del territorio Mantoano e Ferrarese, e con la morte di più che diecimila persone che vi perirono uscì impetuoso del letto e rovinò tutto il paese all'intorno per molte miglia, e che perciò chiamati essi, como ingegnosi (2) e valenti uomini, trovarono modo di rimettere quel terribile fiume nel luogo suo, serrandolo con argini ed altri ripari utilissimi; il che fu con molta loro lode e utile; perchè oltre che n'acquistarono fama, furono dai Signori di Mantoa e dagli Estensi con ono-ratissimi premj riconosciuti. Essendo poi tornati a Siena l'anno 1338. fu fatta con ordine e disegno loro la Chiesa nuova di

<sup>(1)</sup> Il medesimo Masini, riportato dal Baldinucci ivi, dice ancora che questi due scultori furono architetti della Fortezza alla porta di Galliera. Nota dell' Ediz. di

<sup>(2)</sup> Questo è un grande elogio per i due artefici, i quali nel XIV. secolo riuscirono felicemente in un' impresa, che fece sudare i primi Idraulici dell'età migliore. F. G. D.

S. Maria appresso al Duomo vecchio verso piazza Manetti; e non molto dopo, restando molto soddisfatti i Sanesi di tutte l'opere che costoro facevano, deliberarono con sì fatta occasione di mettere ad effetto quello di che si era molte volte, ma invano, insino allora ragionato, cioè di fare una fonte pubblica in su la piazza principale dirimpetto al palagio della Signoria. Perchè datone cura ad Agostino ed Agnolo, egli condussono per canali di piombo e di terra, ancor che molto difficile fosse, l'acqua di quella fonte (1), la quale cominciò a gettare l'anno 1343. a di primo di Giugno con molto piacere e contento di tutta la Città, che restò per ciò molto obbligata alla virtù di questi due suoi cittadini. Nel medesimo tempo si fece la sala del Consiglio maggiore nel palazzo del pubblico; e così fu con ordine e col disegno dei medesimi condotta al suo fine (2) la torre del detto palazzo l'anno 1344. e postovi sopra due campane grandi, delle quali una ebbono da Grosseto, e l'altra fu fatta in Siena. Trovandosi finalmente Agnolo nella Città d'Ascesi, dove nella Chiesa di sotto di S. Francesco fece una cappella e

(2) Vedi la nota antecedente in cui si fissa l'epoca

precisa di quest' edifizio.

<sup>(1)</sup> Quest' impresa su data a di 2. Dicembre 1334. 3 Jacopo di Vanni, il quale in fine del 1344. fini queet' Opera e la vita sua. Vedi pag. 181. Lett. San. tom 2.

una sepoltura di marmo per un fratello di Napoleone Orsino, il quale essendo Cardinale e Frate di S. Francesco, s'era morto in quel luogo, Agostino, che a Siena era rimaso per servigio del pubblico, si morì mentre andava facendo il disegno degli ornamenti della detta fonte di piazza, e fu in Duomo orrevolmente seppellito. Non ho già trovato, e però non posso alcuna cosa dirne, nè come nè quando morisse Agnolo, nè manco altre opere d'importanza di mano di costoro; e però sia questo il fine della vita loro (1).

Ora perchè sarebbe senza dubbio errore, seguendo l'ordine de' tempi, non
fare menzione d'alcuni, che sebbene non
hanno tante cose adoperato che si possa
scrivere tutta la vita loro, hanno nondimeno in qualche cosa aggiunto comodo e
bellezza all'arte e al Mondo, pigliando
occasione da quello che di sopra si è detto
del Vescovado d'Arezzo e della Pieve, di-

<sup>(1)</sup> Vasari non fa menzione del superbo palazzo de Sigg. Sansedoni che mirabilmente adorna la vaga piazza di Siena, la quale era dapprima cinta tutta di edifizi al modo detto gotico, ma che ha una certa gravità imponente e assai propria dei palazzi pubblici. Nella Storia del Duomo d'Orvieto si riferiscono alcune nostre congetture per il dubbio nostro circa questi due supposti fratelli Architetti Sanesi. Vedile a pag. 293. Agostino nel 1338. fece il palazzo Sansedoni, e Angelo fu chiamato a Siena nel 1405. in qualità di capo maestro, che equivaleva all'architetto a que' tempi. F. G. D.

co che Piero e Paolo orefici Aretini, i quali impararono a disegnare da Agnolo e Agostino Sanesi, furono i primi che di cesello lavorarono opere grandi di qualche bontà. Perciocche per un Arciprete della Pieve d'Arezzo condussono una testa d'argento grande quanto il vivo, nella quale fu messa la testa di S. Donato Vescovo (1) e protettore di quella Città (2). La quale opera non fu se non lodevole, sì perchè in essa fecero alcune figure smaltate assai belle ed altri ornamenti, e sì perchè fu delle prime cose che fussero, come si è detto, lavorate di cesello.

Quasi ne' medesimi tempi o poco innanzi, l'arte di Calimara di Firenze fece fare a maestro Cione orefice eccellente, se non tutto, la maggior parte dell'altare d'argento di S. Giovanni Battista, nel quale sono molte storie della vita di quel Santo cavate d'una piastra d'argento in figure di mezzo rilievo ragionevoli. La quale

<sup>(1)</sup> Esiste nella Pieve di S. Maria di Arezzo questa testa d'argento, entro a cui si conserva religiosamente la testa di S. Donato Martire del IV. secolo degli Arefini Vescovo e Patrono. Nella mitra sopra l'orecchio destro si leggono queste parole. Anno Domini MCCCXLVI. tempore Domini Gulielmi Archipresbiteri Aret. Il corpo del medesimo S. Donato si conserva nella Cattedrale di detta Città, come nella vita di Niccola e Giovanni Pisani. Nota dell' Ediz. di Livorno.

<sup>(2)</sup> Questa testa d'argento col cranio di S. Donato ci conserva tuttora nella Pieve d'Arezzo. Nota dell' Ediz. di Roma.

opera fu e per grandezza e per essere cosa nuova tenuta da chiunque la vide maravigliosa. Il medesimo maestro Cione l'anno 1330., essendosi sotto le volte di S. Reparata trovato il corpo di S. Zanobi, legò in una testa d'argento grande quanto il naturale quel pezzo della testa di quel Santo, che ancora oggi si serba nella medesima d'argento, e si porta a processione; la quale testa fu allora tenuta cosa bellissima, e diede gran nome all'artefice suo, che non molto dopo, essendo ricco ed in gran reputazione, si morì.

Lasciò maestro Cione molti discepoli, e fra gli altri Forzore di Spinello Aretino che lavorò d'ogni cesellamento benissimo, ma in particolare fu eccellente in fare storie d'argento a fuoco smaltate, come ne fanno fede nel vescovado d'Arezzo una mitra con fregiature bellissime di smalti ed un pastorale d'argento molto bello (1). Lavorò il medesimo al Cardinale Galeotto da Pietramala molte argenterie, le quali (2) dopo la morte sua rimasero ai Frati

<sup>(1)</sup> La mitra e il pastorale qui rammemorati non esistono più nella Cattedrale d'Arezzo, nè si sa che l'argenterie del Cardinale di Pietramala si conservino presso i PP. Francescani della Vernia. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> La mitra con fregiature di smalti e il pastorale d'argento, opere dell'orefice Forzore Aretino, non esistono al presente nel Duomo d'Arezzo, nè si sa che presso i Frati della Vernia si conservino le argenteríe

della Vernia, dove egli volle essere sepolto, e dove, oltre la muraglia che in quel luogo il Conte Orlando Signor di Chiusi piccol Castello sotto la Vernia avea fatto fare, edificò egli la Chiesa e molte stanze nel Convento, e per tutto quel luogo, senza farvi l'insegna sua o lasciarvi altra memoria. Fu discepolo ancora di maestro Cione Leonardo di Ser Giovanni Fiorentino, il quale di cesello e di saldature, e con miglior disegno, che non avevano fatto gli altri innanzi a lui, lavorò molte opere e particolarmente l'altare e tavola d'argento di S. Jacopo di Pistoja; nella quale opera, oltre le storie che sono assai, fu molto lodata la figura che fece in mezzo alta più d'un braccio d'un S. Jacopo tonda e lavorata tanto pulitamente, che par piuttosto fatta di getto che di cesello. La qual figura è collocata in mezzo alle dette storie nella tavola dell'altare, intorno al quale è un fregio di lettere smaltate che dicono così: Ad honorem Dei, et Sancti Jacobi Apostoli hoc opus factum fuit tem-pore Domini Fran. Pagni dictae operae operarii sub anno 1371. per me Leonardum Ser. Jo. de Floren. aurific.

Ora tornando a Agostino ed Agnolo, furono loro discepoli molti che dopo loro

del Cardinale Galeotto di Pietramala. Nota dell' Ediza

feciono molte cose d'architettura e di scultura in Lombardia ed altri luoghi d'Italia, e fra gli altri maestro Jacopo Lanfrani da Venezia, il quale fondò S. Francesco d'Imola e fece la porta principale di scul-tura, dove intagliò il nome suo ed il millesimo che fu l'anno 1343, ed in Bologna nella Chiesa di S. Domenico il medesimo maestro Jacopo fece una sepoltura di marmo per Gio. Andrea Calduino (1) Dottore di legge e segretario di Papa Clemente VI.; ed un'altra pur di marmo è nella detta Chiesa molto ben lavorata per Taddeo Peppoli conservator del Popolo e della Giu-stizia di Bologna. Ed il medesimo anno che fu l'anno 1347. finita questa sepoltura o poco innanzi, andando maestro Jacopo a Venezia sua patria, fondò la Chiesa di S. Antonio che prima era di legname, a richiesta d'uno Abate Fiorentino dell'antica famiglia degli Abati, essendo Doge Messer Andrea Dandolo; la quale Chiesa fu finita l'anno 1349.

Jacobello ancora e Pietro Paolo Viniziani (2), che furono discepoli d'Agostino e d'Agnolo, feciono in S. Domenico di

(1) Forse Calderino. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Questo Jacobello e questo Pietro Paolo Veneziani saranno senza fallo que' due scultori, a' quali il Masini attribuisce la tavola di marmo di S. Francesco di Bologna, come si è notato qui poco addietro. Nota dell' Ediz. di Romo.

Bologna una sepoltura di marmo per Messer Giovanni da Lignano Dottore di legge l'anno 1383. I quali tutti e molti altri scultori andarono per lungo spazio di tem-po seguitando in modo una stessa maniera, che n'empierono tutta l'Italia. Si cre-de anco che quel Pesarese, che oltre a molte altre cose fece nella patria la Chiesa di S. Domenico, e di scultura la porta di marmo con le tre figure tonde, Dio padre, S. Gio. Battista, e S. Marco, fusse discepolo d'Agostino e d'Agnolo, e la maniera ne fa fede. Fu finita questa opera l'anno 1385. Ma perchè troppo sarei lungo, se io volessi minutamente far menzione dell'opere che furono da molti maestri di que' tempi fatte di questa maniera, voglio che quello che n'ho detto così in generale per ora mi basti, e massimamente non si avendo da cotali opere alcun giovamento che molto faccia per le nostre arti. De' sopraddetti mi è paruto far menzione, perchè se non meritano che di loro si ragioni a lungo, non sono anco dall' altro lato stati tali, che si debba passarli del tutto con silenzio (1).

<sup>(1)</sup> Qui addietro il Vasari ha detto che Pietro e Paolo orefici Aretini furono i primi che di cesello lavorarono opere grandi di qualche bontà. Credo che si debba intendere in Arezzo, perchè egli medesimo pochi versi sotto dice che ne' medesimi tempi o poco innanzi maestro Cione lavorò parte dell'altare di S. Gio. di Fi-

renze; il quale altare era opera molto più grande e difficile che la testa di S. Donato che fecero i due Aretini. L'altare suddetto fu cominciato nel 1356, e ne fu allogata una parte a Cione, perchè in Firenze erano molti altri eccellenti in quell'arte, sicchè era divulgata; onde i due Aretini, che erano o contemporanei o posteriori, non potevano dirsi i primi, se non rispetto alla lor patria. Questo Cione fu padre d'Andrea Orgagna, di cui più sotto si trova la vita. Nota dell' Ediz. di Roma (\*).

(\*) Prima di tutti costoro fu celebre in detta arte M. Ugolino Vieri Sanese, come ognuno può vedere nello stupendo Reliquiario del S. Corporale d'Orvieto, da esso e da altri Orefici di Siena fabbricato l'anno 1338. come dimostra l'iscrizione postavi in quell'anno da piedi. Il Reliquiario pesa 600. libbre circa di argento, ed è tutto ornato di vaghe pitture a smalto e di molto.

statuette di getto non infelice.

Nessuno si maravigli, se non parlerò più dell'Etrusia Pittrice; perchè ne ho parlato abbastanza per far comprendere che la sua autorità non fa nè bene nè male

alla Storia delle belle Arti. F. G. D.





Hefano

# VITA DI STEFANO

PITTORE FIORENTINO.

E

#### D' UGOLINO

SANESE.

Fu in modo eccellente Stefano pittore Fiorentino e discepolo di Giotto (1), che

<sup>(</sup>i) Il Baldinucci Dec. 3. del sec. 2. a c. 33. non solo lo fa discepolo di Giotto, ma anche nipote, cioè figliuolo di Caterina figliuola di esso Giotto maritata a Riccio di Lapo, il qual Riccio era parimente pittore, ma non apporta di ciò altro, che conghiettura molta incerte. Nota dell' Ediz, di Roma.

non pure superò tutti (1) gli altri che in-nanzi a lui si erano affaticati nell'arte, ma avanzò di tanto il suo maestro stesso, che fu, e meritamente, tenuto il miglior di quanti pittori erano stati infino a quel tempo, come chiaramente dimostrano l'opere sue. Dipinse costui in fresco la nostra Donna del Campo Santo di Pisa, che è alquanto meglio di disegno e di colorito, che l'opera di Giotto; ed in Firenze nel chiostro di Santo Spirito tre archetti a fresco. Nel primo de quali, dove è la Trasfigurazione di Cristo con Moisè ed Elia, figurò, immaginandosi quanto dovette essere lo splendore che gli abbagliò, i tre discepoli con istraordinarie e belle attitudini, ed in modo avviluppati ne' panni, che si vede che egli andò con nuove pieghe, il che non era stato fatto insino allora, tentando di ricercar sotto, l'ignudo delle figure; il che, come ho detto, non era stato considerato nè anche da Giotto stesso. Sotto quell'arco, nel quale fece un Cristo che libera la indemoniata, tirò in prospettiva un edifizio perfettamente, di maniera

<sup>(1)</sup> Anche qui vi è molto da ridire. Con tutta la sua eccellenza e con tutti gli elogi del Vasari e del Baldinucci, la posterità imparziale pose a sedere M. Stefano quattro gradini sotto a Giotto e a Simone da Siena. E le stesse sue opere del Campo Santo di Pisa poste al paragone di quelle fatte nel medesimo luogo dai detti maestri lo dimostrano abbastanza. F. G. D.

allora poco nota (1), a buona forma e migliore cognizione riducendolo. Ed in esso
con giudizio grandissimo modernamente
operando, mostrò tant' arte e tanta invenzione e proporzione nelle colonne, nelle
porte, nelle finestre, e nelle cornici, e
tanto diverso modo di fare dagli altri maestri, che pare che cominciasse a vedere
un certo lume della buona e perfetta maniera dei moderni. Immaginossi costui fra
l'altre cose ingegnose una salita di scale
molto difficile, le quali in pittura e di
rilievo murate ed in ciascun modo fatte,
hanno disegno, varietà, ed invenzione utilissima e comoda tanto, che se ne servì il
magnifico Lorenzo (2) vecchio de' Medici

(2) Piuttosto doveva il Vasari dire che Giuliano da S. Gallo si era servito dell' invenzione di Stefano nel far la scala che è fuori del Palazzo del Poggio a Cajano; perchè Giuliano ne fu, architetto, e il Magnifico Lorenzo fece la spesa; se forse il Magnifico non suggerà al Sangallo di valersi, e mettere in opera il pensiero

<sup>(1)</sup> Il Vasari non avrebbe detto questo sproposito, se scrivendo avesse avuto presenti alla memoria le belle storie di Giotto che adornano gli armadi della Sagrestia di S. Croce in Firenze. In esse Giotto dipinse le conformità della vita del Redentore con S. Francesco d'Assisi in modo, che si crederebbe ch' egli avesse condotto quell'opera colla scorta di Fr. Bartolommeo da Pisa, se non si sapesse che questo Religioso scrisse il libro delle Conformità ec. più di cinquant' anni dopo la morte di Giotto. Tra quelle storie mi sovviene d' aver osservato una capanna così ben posta in prospettiva, che appena credo possa collocarsi meglio dal migliore prospettico de' nostri giorni. F. G. D.

nel fare le scale di fuori del palazzo del Poggio a Cajano, oggi principal villa del-l'Illustrissimo Sig. Duca. Nell'altro archetto è una storia di Cristo, quando libera S. Pietro dal naufragio, tanto ben fatta, che pare che s'oda la voce di Pietro che dica: Domine, salva nos, perimus. Questa opera è giudicata molto più bella dell'altre; perchè oltre la morbidezza de' panni, si vede dolcezza nell' aria delle teste, spavento nella fortuna del mare, e gli Apostoli percossi da diversi moti e da fantasmi marini essere figurati con attitudini molto proprie e tutte bellissime. E benchè il tempo abbia consumato in parte le fatiche che Stefano fece in questa opera, si conosce, abbagliatamente però, che i detti Apostoli si difendono dalla furia de' venti e dall'onde del mare vivamente: la qual cosa, essendo appresso i moderni lodatissima, dovette certo ne' tempi di chi la fece parere un miracolo in tutta Toscana (1). Dipinse dopo nel primo chiestro di S. Ma-ria Novella un S. Tommaso d'Aquino allato a una porta, dove fece ancora un

di Stefano. Nota dell' Ediz. di Roma. (Il Sangallo se ne

servi in quella del pozzo di Orvieto.)

<sup>(1)</sup> È un gran danno che queste pitture sieno perite, come è perito il martirio di S. Marco nominato poco sotto, poichè fatto nel tramezzo della Chiesa che fu demolito, come si è detto altrove. Nota dell' Ediz. di Roma.

Crocifisso, il quale è stato poi da altri pittori per rinnovarlo in mala maniera condotto. Lasciò similmente una cappella (1) in Chiesa cominciata e non finita che è molto consumata dal tempo, nella quale si vede, quando gli Angeli per la superbia di Lucifero piovvero giù in forme diverse. Dove è da considerare che le figure, scortando le braccia, il torso, e le gambe molto meglio, che scorci che fussero stati fatti prima, ci danno ad intendere che Stefano cominciò a conoscere e mostrare in parte la difficultà che avevano a far tenere eccellente coloro che poi con maggiore studio ce li mostrassono, come hanno fatto perfettamente; laonde scimmia della Natura fu dagli artefici per soprannome chiamato (2).

Condotto poi Stefano a Milano, diede per Matteo Visconti principio a molte cose; ma non le potette finire, perchè essendosi per la mutazione dell'aria ammalato, fu forzato tornarsene a Firenze, dove avendo riavuto la sanità, fece nel tramezzo della Chiesa di Santa Croce nella cappel-

(1) Queste pitture di Stefano fatte in S. Maria No-

vella son tutte perite. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Il Baldinucci ivi porta queste parole di Cristofano Landini, tratte dalla sua Apologia posta avanti al suo comento di Dante: Stefano da tutti è nominato scimmia della Natura; tanto espresse qualunque cosa volle. Nota dell' Ediz di Roma.

la degli Asini a fresco la storia del martirio di S. Marco, quando fu strascinato, con molte figure che hanno del buono. Essendo poi condotto, per essere stato discepolo di Giotto, fece a fresco in S. Piero di Roma nella cappella maggiore, dove è l'altare di detto Santo, alcune storie di Cristo fra le finestre che sono nella nicchia grande con tanta diligenza, che si vede che tirò forte alla maniera moderna, trapassando d'assai nel disegno e nell'altre cose Giotto suo maestro. Dopo questo fece in Araceli (1) in un pilastro a canto alla cappella maggiore a man sinistra un S. Lodovico in fresco che è molto lodato, per avere in se una vivacità non stata insino a quel tempo nè anche da Giotto messa in opera. E nel vero aveva Stefano gran facilità nel disegno, come si può vedere nel detto nostro libro (2) in una car-

<sup>(1)</sup> Queste pitture fatte in Roma son perite; siccome il tabernacolo di cui si parla poco appresso, stante la fabbrica del vasto palazzo dell' Ecc. casa Corsini. Nota dell' Ediz. di Romn.

<sup>(2)</sup> Il libro di disegni che tante volte cita il Vasari non si trova più, perchè su disfatto; e vendutine i disegni alla spicciolata, si sono sparsi pel mondo. Il sig. Crozat celebre per la stampa da lui intrapresa de suoi disegni, non proseguita per non avere gl'intagliatori contentato il suo genio, si trovava una raccolta di 19. mila disegni, tra' quali n'erano 165. estratti da questo libro del Vasari, come si raccoglie dalla Desarizione de disegni del suo gabinetto fatta con molta perizia e intel-

ta di sua mano, nella quale è disegnata la Trasfigurazione (1) che fece nel chiostro di S. Spirito, in modo che per mio giudicio disegnò molto meglio che Giotto. Andato poi ad Ascesi, cominciò a fresco una storia della Gloria Celeste nella nicchia della cappella maggiore nella Chiesa di sotto di S. Francesco, dove è il coro; e sebbene non la finì, si vede in quello che fece usata tanta diligenza, quanta più non si potrebbe desiderare. Si vede in questa opra cominciato un giro di Santi e Sante con tanta bella varietà ne' volti de' giovani, degli uomini di mezza età, e de'vec-chi, che non si potrebbe meglio desiderare. E si conosce in quegli spiriti beati una maniera dolcissima e tanto unita, che pare quasi impossibile che in que'tempi fusse fatta da Stefano che pur la fece; seb-bene non sono delle figure di questo giro finite se non le teste, sopra le quali è un coro d'Angeli che vanno scherzando in va-rie attitudini, ed acconciamente portando in mano figure Teologiche: sono tutti volti verso un Cristo crocifisso, il quale è in mezzo di questa opera sopra la testa d'un S. Francesco che è in mezzo a una infini-

ligenza dal sig. Pietro Mariette e stampata in Parigi. 1741. Nota dell'Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> Anche questa pittura non vi è più. Nota dell'E-diz. di Roma.

tà di Santi. Oltre ciò fece nel fregio di tutta l'opera alcuni Angeli, de'quali ciascuno tiene in mano una di quelle Chiese che scrive S. Giovanni Evangelista nell'Apocalisse. E sono questi Angeli con tauta grazia condotti, che io stupisco come in quella età si trovasse chi ne sapesse tanto: Cominciò Stefano questa opera per farla di tutta perfezione, e gli sarebbe riuscito, ma fu forzato lasciarla imperfetta e tornarsene a Firenze da alcuni suoi negozj d'importanza. In quel mentre dunque, che per ciò si stava in Firenze, dipinse per non perder tempo ai Gianfigliazzi lung'Arno fra le case loro ed il Ponte alla Carraja un tabernacolo piccolo in un canto che vi è, dove figurò con tal diligenza una nostra Donna, alla quale, mentre ella cuce, un fanciullo vestito e che siede porge un uccello, che per piccolo che sia il lavoro non manco merita esser lodato, che si facciano l'opere maggiori e da lui più maestrevolmente lavorate. Finito questo tabernacolo e speditosi de' suoi negozj, essendo chiamato a Pistoja da que'Signori, gli fu fatto dipignere l'anno 1346. la cappella di S. Jacopo; nella volta della qua-Je fece un Dio Padre con alcuni Apostoli, e nelle facciate le storie di quel Santo, e particolarmente quando la madre, moglie di Zebedeo, dimanda a Gesù Cristo che voglia i due suoi figliuoli collocare uno a man destra, l'altro a man sinistra sua nel

DI STEFANO E D'UGOLINO regno del Padre. Appresso a questo è la decollazione di detto Santo molto bella. Stimasi che Maso detto Giottino, del quale si parlerà di sotto, fusse figliuolo di questo Stefano (1); e sebbene molti per l'allusione del nome lo tengono figliuolo di Giotto, io per alcuni stratti che ho veduti e per certi ricordi di buona fede scritti da Lorenzo Giberti e da Domenico del Grillandajo tengo per fermo che fusse più presto figliuolo di Stefano, che di Giotto (2). Comunque sia, tornando a Stefano, se gli può attribuire che dopo Giotto ponesse la pittura in grandissimo miglioramento, perchè oltre all'essere stato più vario nell'invenzioni, fu ancora più unito nei colori e più sfumato, che tutti gli altri; e sopra tutto non ebbe paragone in essere

diligente. E quegli scorci che fece, come

<sup>(1)</sup> Il Baldinucci Dec. 5. del sec. 2. a c. 59. pone assolutamente Tommaso per figliuolo di Stefano. Nota dell'Ediz. di Roma.

che Giottino fosse figliuolo di questo Stefano, perchè si suole porre il nome del loro nonno ai figliuoli che nascono, ed essendo Stefano figliuolo di Riccio di Lapo, doveva porgli il nome di Riccio. Ma avendo per moglie la Caterina figliuola di Giotto, è molto probabile che gli ponesse il nome dell'avo materno tanto celebre e glorioso per tutto il mondo, e piuttosto che Riccio, lo chiamasse Giotto. E per l'uso che si ha di chiamare i fanciulli col diminutivo del loro nome, e anche per venerazione e distinzione dal suo nonno, fosse sempre chiamato Giottino. Nota dell'Ediz. di Roma.

ho detto, ancorchè cattiva maniera in essi per la difficultà di fargli mostrasse, chi
è nondimeno investigatore delle prime difficultà negli esercizi merita molto più nome, che coloro che seguono con qualche
più ordinata e regolata maniera. Onde certo grande obbligo avere si dee a Stefano,
perchè chi cammina al bujo e mostrando
la via rincuora gli altri, è cagione, che
scoprendosi i passi difficili di quella, dal
cattivo cammino con ispazio di tempo si
pervenga al desiderato fine. In Perugia
ancora nella Chiesa di S. Domenico cominciò a fresco la cappella di Santa Caterina
che rimase imperfetta.

Visse ne' medesimi tempi di Stefano con assai buon nome Ugolino pittore Sanese suo amicissimo, il quale fece molte tavole e cappelle per tutta Italia (1); sebbene tenne sempre in gran parte la maniera greca, come quello che invecchiato in essa avea voluto sempre per una certa sua caparbietà tenere piuttosto la maniera

<sup>(1)</sup> Ugolino dipinse nella maniera Italiana di que tempi; e non trovasi gran differenza tra quella di Giotto e la sua; ne a caparbietà ciò deve attribuirsi, come scrisse il Vasari, non essendo egli stato giammai scolaro di Cimabue. Tra le 38. tavole in rame, che adorneranno la Storia del Duomo di Orvieto, tre ve ne sono del gran tabernacolo d'argento da esso pinto a smalto e disegnato con valore, che non cede nè a Stefano nè ad altri di quell'età sua. Costui fu discepolo di Duccio. (Vedi le Lettere Sanesi pag. 201. e segg. tom. II.)

(r) La tavola dell'altar maggiore di S. Croce fu tolta via, quando fu fatto quel grandissimo e magnifico Ciborio di legno col disegno del Vasari, e Dio sa dove ella è andata. Nota dell' Ediz. di Roma.

ni della loggia, che Lapo avea fatto alla

piazza d'Orsanmichele, la nostra Donna (2),

Non ci rattristiamo per la tavola di S. Croce di Firenze, perchè esiste sufficientemente conservata nel fine del Dormentorio del Convento annesso; e io con questi occhi miei vi lessi il nome del pittore al lume di candela, e dice così: Ugolinus de Senis me pinxit. Siano pur benedetti que' vecchi Fiorentini, i quali senza riguardo davano ai Sanesi medesimi le opere loro più grandi, come è questa, sebbene avessero i primi maestri del mondo.

La tavola poi di S. Maria Novella non esiste più; almeno a me non successe di poterla vedere dopo molte diligenze: ve n'è bensì nel luogo indicato una di Taddeo Gaddi. F G. D

(2) Il Baldinucci Dec. 6. del sec. 2. a c. 67. 2 68. fa un minuto e lungo esame sopra questa pittura d' Or-sanmichele. Di questa immagine e di questo Oratorio

che non molti anni poi fece tanti miracoli, che la loggia stette gran tempo piena
d'immagini, e che ancora oggi è in grandissima venerazione. Finalmente nella cappella di Messer Ridolfo de'Bardi che è in
Santa Croce, dove Giotto dipinse la vita
di S. Francesco, fece nella tavola dell'altare a tempera un Crocifisso e una Maddalena ed un S. Giovanni che piangono,
con due Frati da ogni banda che gli mettono in mezzo. Passò Ugolino da questa
vita, essendo vecchio, l'anno 1349. (1) e
fu se polto in Siena sua patria onorevolmente.

Ma tornando a Stefano, il quale dicono che fu anco buono architettore, e quello che se n'è detto di sopra ne fa fede, egli morì, per quanto si dice, l'anno che cominciò il giubbileo del 1350. d'età d'anni 49. e fu riposto in S. Spirito nella sepoltura de'suoi maggiori con questo epitaffio: Stephano Florentino pictori faciun-

vedi Giovanni Vill. lib. 7. cap. ult. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> Ugolino morì nel 1339 onde qui è errore nel numero 1349, o dello stampatore o del Vasari, nè l'ho corretto, quando riveddi la stampa, perchè non avevo questa notizia. Il Baldinucci ci dà qualche lume di questo Stefano nel Dec. 3. del sec. 2. a c. 34. ma non dice cosa che non abbia detto il Vasari, se non quel che si è detto della sua Genealogia. Nota dell' Ediz. di Roma.

dis imaginibus ac colorandis figuris nu!li umquam inferiori Affines maestiss. pos. vix. ann. XLIX. (1).

(1) Leopoldo del Migliore in alcune osservazioni ms. sopra queste vite del Vasari, le quali osservazioni si conservano nella celebre Libreria Magliabechiana e mi sono state comunicate dal tanto cortese quanto dotto ed erudito sig. Dott. Giovanni Targioni, il Migliore, dico, riprende il Vasari per aver detto che Stefano superò Giotto, dicendo che, se così fosse, la fama di Stefano avrebbe oscurato quella di Giotto, e che Stefano avrebbe trovato un Petrarca e un Boccaccio che lo avrebbero esaltato sopra Giotto, come Dante esaltò questo sopra Cimabue. Ma primieramente Stefano fu encomiato dal Landino e da altri, e dal pubblico universalmente chiamato scimmia della Natura, e se non oscurò la fama di Giotto, ciò non mostra che non lo superasse nell'eccellenza dell'arte; perchè neppur Raffaello e Tiziano hanno oscurato la fama di esso; eppure nessuno negherà che non dipingessero meglio di lui.

Il Vasari anche inclina a credere che Maso o Tome maso detto Giottino fosse figliuolo di questo Stefano, e lo ripete nella vita di esso Giottino; ma nel libro della matricola dell' arte si trova che ebbe un figliuolo per nome Domenico che fu padre d'un altro Stefano matri-

colato per pittore nel 1414.

Nella prima edizione ha il Vasari fatto a parte la Vita d'Ugolino, dove pone di esso questo epitaffio:

PICTOR DIVINVS IACET HOC SVB SAXO VGOLL-

CVI DEVS AETERNAM TRIBVAT VITAMQVE SV. PERNAM.

Nota dell'Ediz. di Roma..

/ • · W 13 **\** 

\



Pietro Laurati

## VITA

## DI PIETRO LAURATI (1)

PITTORE SANESE.

Pietro Laurati eccellente pittore Sanese provò vivendo quanto gran contento sia quello dei veramente virtuosi che sentono

\* \* \*

(1) il Vasari non ci dice di chi fosse il Laurati discepolo, ma il Baldinucci dec. 3. del sec. 2. a c. 31. lo fa scolare di Giotto (\*).

Non voglio lasciar di notare anche qui, non essere vero che il Vasari scrivesse a passione, e che fosse pieno d'invidia contro i pittori che non erano dello Stato
Fiorentino. Questo Pietro fu Sanese, cioè d'una Repubblica che è stata sempre in gara co' Fiorentini, onde
tra queste due nazioni ha regnato sempre un'eterna animosità, come si apprende dalle storie; eppure il Vasa-

l'opere loro essere nella patria e fuori in pregio, e che si veggiono essere da tutti gli uomini desiderati; perc occhè nel corso della vita sua fu per tutta Toscana chiamato e carezzato, avendolo fatto conoscere primieramente le storie che dipinse a fresco nella scala dello Spedale di Siena, nelle quali imitò di sorte la maniera di Giotto divulgata per tutta Toscana, che si credette a gran ragione che dovesse, come poi avvenne, divenire miglior maestro, che Cimabue e Giotto e gli altri stati non erano: perciocchè nelle figure che rappresentano la Vergine quando ella saglie i gradi del tempio accompagnata da Giovacchino e da Anna e ricevuta dal Sacerdote, e poi lo sponsalizio, sono con bell'ornamento così ben panneggiate e ne' loro abiti semplicemente avvolte, ch' elle dimostrano nell' arie delle teste maestà e nella

ri nel principio di questa vita fa un lungo e magnifico clogio di questo pittore, anzi tutta la vita si può dire un suo perpetuo panegirico. Nota dell'Ediz. di Roma.

<sup>(\*)</sup> Ma con debile fondamento; perchè, come dissi cento volte, la maniera de maestri de primi secoli molto si somiglia; e se il Baldinucci avesse osservato la famosa tavola di Duccio, fatta circa il 1308. per il Duomo di Siena, avrebbe trovato in Siena il maestro dei Lorenzetti e di Ugolino; siccome in Fr. Giacomo da Torrita il maestro di Simone e degli altri Sanesi che adottarono il colorito meno livido di Giotto e degli altri maestri Fiorentini. Chi poi desidera le principali notizie di Pietro e di Ambrogio di Lorenzo fratelli, veda le Lettere Sanesi tom. 2. da pag. 204. a pag. 227.

disposizione delle figure bellissima maniera. Mediante dunque questa opera, la quale fu principio d'introdurre in Siena il buon modo (1) della pittura, facendo lume a tanti belli ingegni che in quella patria sono in ogni età fioriti, fu chiamato Pietro a Monte Oliveto di Chiusuri, dove dipinse una tavola a tempera che oggi è posta nel Paradiso sotto la Chiesa. In Fiorenza poi dipinse dirimpetto alla porta sinistra della Chiesa di Santo Spirito in sul canto, dove oggi sta un beccajo, un tabernacolo (2), che per la morbidezza delle teste e per la dolcezza che in esso si vede merita di essere sommamente da ogni intendente artefice lodato. Da Firenze andato a Pisa, lavorò in Campo Santo (3) nella facciata che è a canto alla porta principale tutta la vita de'Santi Padri con sì vivi affetti e con sì belle attitudini, che

<sup>(1)</sup> Quest'asserzione è senza fondamento, come si disse. F. G. D.

<sup>(2)</sup> Il tabernacolo nominato qui si conserva ancora, ma la pittura ha patito per la lunghezza del tempo. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> Una tavoletta, in cui questo Artefice dipinse per avventura il suo primo pensiero di queste storie, notai nella raccolta giudiz osissima dell'antiche tavole de' Maestri Toscani diretta dal Ch. Sig. Ab. Lanzi per la Galleria Gran-Ducale di Firenze. Nè deve tacersi il merito del mio caro amico il Sig. Ab. Ciaccheri Bibliotecario eruditissimo della Sapierza di Siena, il quale simili antiche tavole salvò dalla dispersione, seguita a molte altre della Toscana. F. G. D.

paragonando Giotto, ne riportò grandissima lode, avendo espresse in alcune teste col disegno e con i colori tutta quella vivacità che peteva mostrare la maniera di que' tempi. Da Pisa trasferitosi a Pistoja fece in S. Francesco in una tavola a tempera una nostra Donna con alcuni Angeli intorno molto bene accomodati; e nella predella, che andava sotto questa tavola in alcune storie fece certe figure piccole tanto pronte e tanto vive, che in que' tempi fu cosa maravigliosa; onde soddisfacendo non meno a se, che agli altri, volle porvi il nome suo con queste parole: Petrus Laurati (1) de Senis. Essendo poi chiama-to Pietro l'anno 1355. da M. Guglielmo Arciprete e dagli Operai della Pieve d'Arezzo, che allora erano Margarito Boschi e altri, in quella Chiesa stata molto innanzi condotta con miglior disegno e maniera, che altra che fosse stata fatta in Toscana insino a quel tempo, e ornata tutta di pietre quadrate e d'intagli, come si è detto di mano di Margaritone, dipinse a fresco la tribuna e tutta la nicchia della cappella (2) dell'altar maggiore, fa-cendovi a fresco dodici storie della vita di nostra Donna con figure grandi, quan-

(1) Lege: Laureati. F. G. D.

<sup>(2)</sup> Tutte queste pitture son perite. Nota dell' Ediz. di Roma.

to sono le naturali: e cominciando dalla cacciata di Zaccheria (1) del tempio sino alla natività di Gesù Cristo. Nelle quali storie lavorate a fresco si riconoscono quasi le medesime invenzioni, i lineamenti, l'arie delle teste, e l'attitudini delle figure che erano state proprie e particolari di Giotto suo maestro. E sebbene tutta questa opera è bella, è senza dubbio molto migliore che tutto il resto quello che dipinse nella volta di questa nicchia; perchè dove figurò la nostra Donna andare in Cielo, oltre al far gli Apostoli di quattro braccia l'uno, nel che mostrò grandezza d'animo, e fu primo a tentare di ringrandire la maniera, diede tanto bella aria alle teste e tanta vaghezza a i vestimenti, che più non si sarebbe a que' tempi potuto disiderare. Similmente ne i volti d'un coro d'Angeli che volano in aria intorno alla Madonna, e con leggiadri movimenti ballando fanno sembiante di cantare, dipinse una letizia

<sup>(1)</sup> Dalla cacciata di Zaccheria. Nell' edizione de' Giunti è posto nella tavola degli errori e corretto nella sacciata di Giovacchino (\*), ma rimane scuro nello stesso modo. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(\*)</sup> Simile istoria fu dipinta da Ugolino di Prete Ilario discepolo dei Lorenzetti nel muro sopra il coro de' Canonici di Orvieto; e si vede S. Gioacchino per la sua sterilità cacciato dal Tempio e rimproverato dal Sacerdote Isacar e poi da un Angelo, che gli predisse la vicina gravidanza di Anna sua santa Consorte, ricondotto all' onore primiero. F. G. D.

veramente angelica e divina, avendo massimamente fatto gli occhi degli Angeli, mentre suonano diversi istrumenti, tutti fissi e intenti in un altro coro d'Angeli che sostenuti da una nube in forma di mandorla portano la Madonna in Cielo con belle attitudini e da celesti archi tutti circondati. La quale opera, perchè piacque, e meritamente, fu cagione che gli fu data a fare a tempera la tavola dell'altar maggiore della detta pieve; dove in cinque quadri di figure grandi quanto il vivo sino al ginocchio fece la nostra Donna col figliuolo in braccio e S. Gio. Battista e S. Matteo dall'uno de'lati, e dall'altro il Vangelista e S. Donato con molte figure piccole nella predella e di sopra nel fornimento della tavola, tutte veramente belle e condotte con bonissima maniera (1). Questa tavola (2), avendo io rifatto tutto di

(2) Questa tavola è ancora di presente nella Pieve di Arezzo appoggiata al muro laterale, ed è divisa in tre pezzi, ma ben conservata per la diligenza e buon gusto e amore dell'antichità de' Signori Aretini. Il moderno altar maggiore è tale quale lo descrive il Vasari. Veggasi più abbasso nella fine della vita di Lazzaro Vasari.

sari. Nota dell' Ediz, di Roma.

<sup>(1)</sup> Più non esistono al presente le sopraccennate pitture a fresco nella tribuna e nicchia grande della Cappella maggiore o sia coro della Pieve d'Arezzo. La tavola poi, ch' era dell'altar maggiore, vedesi tuttora ben conservata, ma non più nel detto altare: essa è appoggiata ad un muro laterale di quella Chiesa, ed è divisa in più pezzi. Nota dell' Ediz. di Roma.

nuovo a mie spese e di mia mano l'altar. maggiore di detta pieve, è stata posta so-pra l'altar di S. Cristofano a piè della Chiesa. Nè voglio che mi paja fatica di dire in questo luogo con questa occasione e non fuor di proposito, che mosso io da pietà Cristiana e dall'affezione che io porto a questa venerabil Chiesa Collegiata e antica; e per avere io in quella apparato nella prima mia fanciullezza i primi documenti, e perchè in essa sono le reliquie de' miei passati, che mosso dico da queste cagioni e dal parermi che ella fusse quasi derelitta, l'ho di maniera restaurata, che si può dire ch'ella sia da morte tornata a vita; perchè oltre all'averla illuminata, essendo oscurissima (1), con avere accresciute le finestre che prima vi erano e fattone dell'altre, ho levato anco il coro, che essendo dinanzi occupava gran parte della Chiesa, e con molta soddisfazione di que' Signori Canonici postolo dietro l'altar maggiore. Il quale altare nuovo es-

<sup>(1)</sup> Le Chiese antiche avevano le finestre strettissime che sembrano piuttosto feritoje, e così s' usarono fino al XII. secolo. Si facevano così, perchè le Chiese fossero oscure, onde chi vi faceva orazione non si distraesse, ma stesse più facilmente raccolto. Avevano il coro avanti e non dietro all'altare, come si vede nell'unica Chiesa di S. Clemente di Roma che non è stata per ancora guastata, e sarebbe desiderabile che si conservasse, da che con danno delle sacre antichità tutto è mutato. Nota dell' Ediz. di Roma.

sendo isolato, nella tavola dinanzi ha un Cristo che chiama Pietro e Andrea dalle reti, e dalla parte del coro è in un'altra tavola S. Giorgio che occide il serpente. Da gli lati sono quattro quadri, e in ciascuno d'essi due Santi grandi quanto il naturale. Sopra poi e da basso nelle predelle è una infinità d'altre figure che per brevità non si raccontano. L'ornamento di questo altare è alto braccia tredici, e la predella alta braccia due. E perchè dentro è voto, e vi si va con una scala per uno uscetto di ferro molto bene accomodato, vi si serbano molte venerande reliquie, che di fuori si possono vedere per due grate che sono dalla parte dinanzi; e fra l'altre vi è la testa di S. Donato Vescovo e protettore di quella città; e in una cassa di mischio di braccia tre, la quale ho fatta fare di nuovo, sono l'ossa di quattro Santi. E la predella dell'altare, che a proporzione lo cinge tutto intorno intorno, ha dinanzi il tabernacolo ovvero Ciberio del Sagramento di legname intagliato e tutto dorato alto braccia tre in circa; il quale tabernacolo è tutto tondo, e si vede così dalla parte del coro, come dinanzi. E perchè non ho perdonato nè a fatica nè a spesa nessuna, parendomi essere tenuto a così fare in onor di Dio, questa opera (1),

<sup>(1)</sup> La Pieve di S. Maria di Arezzo, così come il

per mio giudizio, ha tutti quegli ornamenti d'oro, d'intagli, di pitture, di marmi, di trevertini, di mischi, e di porfidi, e d'altre pietre, che per me si sono in quel luogo potuti maggiori. Ma tornando oramai a Pietro Laurati, finita la tavola di cai si è di sopra ragionato, lavorò in S. Pietro di Roma molte cose che poi sono state rovinate per fare la fabbrica nuova di S. Pietro. Fece ancora alcune opere in Cortona e in Arezzo, oltre quelle che si son dette: alcun'altre nella Chiesa di S. Fiora e Lucilla, monasterio de' monaci neri, e in particolare in una cappella un S. Tommaso (i) che pone a Cristo nella piaga del petto la mano (2).

Fu discepolo di Pietro Bartolommeo Bologhini (3) Sanese, il quale in Siena e

(1) 11 S Tommaso qui rammemorato è perito. Nota dell' Ediz. di Roma.

Vasari la descrive, ristaurata da lui, ha tuttora l'altar maggiore di legname con gli ornamenti e con le tavole sopra narrate di sua mano dipinte, e col coro de'Canonici dietro l'altare medesimo. Il tutto è ben conservato, a riserva della tavola principale in cui è Cristo con Pietro e Andrea, che ha alquanto patito. Le figure, che sono nelle accennate predelle del detto altare, rappresentano eccellenti ritratti d'alcuni parenti di esso Vasari, come egli stesso gli enuncia nella Vita di Lazzaro Vasari suo bisavolo. Nota dell' Ediz di Firenze.

<sup>(2)</sup> Questa pittura più non si vede nella Chiesa delle Sante Flora e Lucilla di Arezzo. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(3)</sup> Nella prima Edizione si legge Bolghini. Il Baldinucci dec. 6. del sec. 2. a c. 70. citando un ms.,

in altri luoghi d'Italia lavorò molte tavole; e in Firenze è di sua mano quella (1)
che è in sull'altare della cappella di S.
Silvestro in S. Croce. Furono le pitture di
costoro intorno agli anni di nostra salute
1350. e nel mio libro tante volte citato si
vede un disegno di mano di Pietro, dove
un calzolajo che cuce con semplici, ma
naturalissimi lineamenti mostra grandissimo affetto, e qual fusse la propria maniera di Pietro: il ritratto del quale era di
mano di Bartolommeo Bologhini in una
tavola in Siena, quando non sono molti
anni lo ricavai da quello nella maniera
che di sopra si vede.

che egli ha citato più volte, di Monsignor Giulio Mancini, dice che in esso si trova notato, che questo pittore era della nobil famiglia Bolgarini di Siena. Note dell' Ediz. di Roma. (\*)

<sup>(\*) »</sup> Con esso lui (Pietro) praticava Bartolommeo » Bolgarino, e non Bologhini, come dice il Vasari, » che fu di famiglia onorata, come adesso molto nobi- » le e riguardevole; tanto più che allora la città era di » stato popolare, benchè sotto il reggimento dei Nove » . . l'abito, col quale lo dipinse Pietro, è di perso- » naggio distinto ». Giulio Mancini Consid. su la pittura MSS. F. G. D.

<sup>(1)</sup> Questa tavola è perduta. Nota dell'Ediz. di Roma.

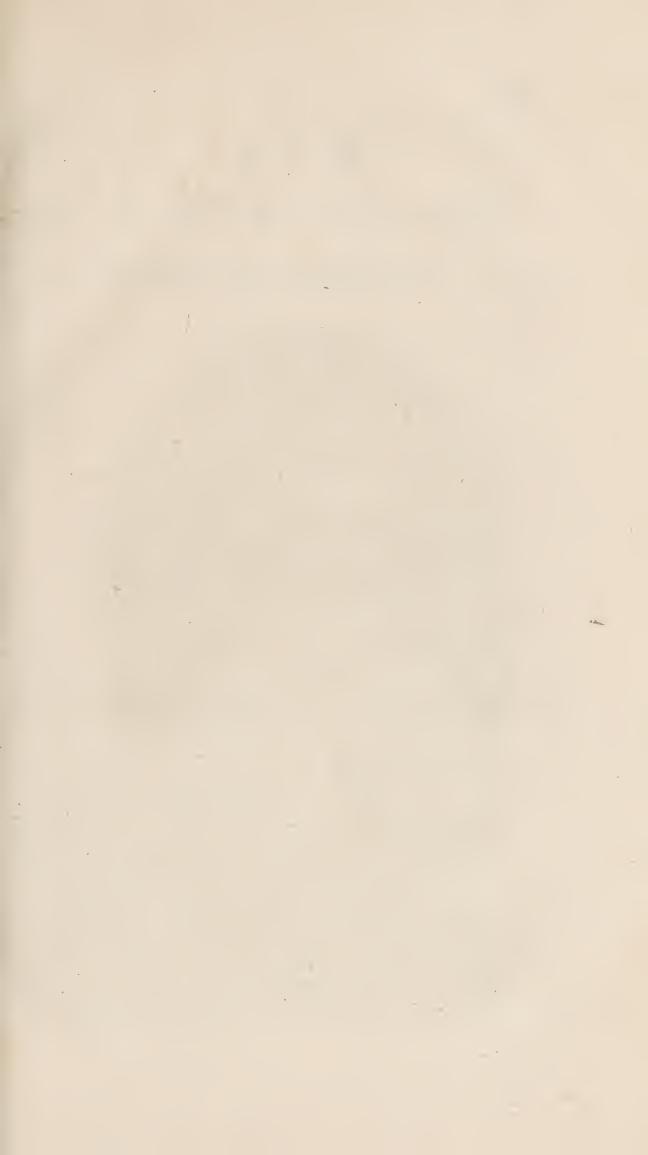



Andrea Pisano

## VITA DI ANDREA PISANO

SCULTORE ED ARCHITETTO.

Non fiori mai per tempo nessuno l'arte della pittura (1), che gli scultori non fa-

the second se

to the west of the second second

<sup>(1)</sup> Tale asserzione si verifica evidentemente nella Scuola Pisana, la quale in tutte le arti del disegno si meritò il primo vanto nella storia del loro risorgimento. Cedendo anche alla Grecia Buschetto, certamente Rainaldo e Diotisalvi, che nel suo bellissimo Battisterio di Pisa diede al Bonarroti l'idea quasi totale della Cupola Vaticana, Bonanno, che nel fondere le porte del Duomo Pisano mostrò la fama di cui godeva, chiamando quell' arte sua, per non ridire di Niccolò e degli altri, i quali senza eccezione superarono tutti gli altri maestri nel primo periodo dell' arte, voglio qui ricore Vasari Vol. III.

cessino il loro esercizio con eccellenza; e di ciò ne sono testimonj a chi ben riguarda l'opere di tutte l'età; perchè veramente queste due arti sono sorelle nate in un medesimo tempo e nutrite e governate da una medesima anima. Questo si vede in Andrea Pisano, il quale esercitando la scultura nel tempo di Giotto, fece tanto miglioramento in tal arte, che e per pratica e per studio fu stimato in quella professione il miglior uomo che avessino avuto insino ai tempi suoi i Toscani, e massimamente nel gettar di bronzo. Perlochè da chiunque lo conobbe furono in modo onorate e premiate l'opere sue, e massima-mente da Fiorentini, che non gli increbbe cambiare patria, parenti, facoltà e amici. A costui giovò molto quella difficoltà che avevano avuto nella scultura i maestri che erano stati avanti a lui, le sculture de' qua-

dare una bellissima tavola grande e ben conservata che dalla Toscana passò ad ornare il ricco e nobile Museo dell' Eminentiss. Signor Cardinale de Zelada Segretario di Stato. Tre per verità sono le tavole sue piramidali; ma unite insieme per ornare l'altare di qualche Chiesa cospicua; poichè il fondo è dorato, e nel mezzo e d'intorno sono ripiene di figure di Santi. Nel mezzo risiede la Beatiss. Vergine col Bambino in braccio; e sono dai lati S Agata, S. Stefano ec. ed a' piedi della Beatissima Vergine si legge: Johannes de Pisis pinxit. Questo Pittore in altre tavole si dice: Magister Johannes Balducci de Pisis. Era contemporaneo di Giotto, e in detta pittura non si mostra ad esso inferiore nel disegno e nel meccanismo dell'arte. F. G. D.

li erano sì rozze e sì dozzinali, che chi le vedeva a paragone di quelle di quest' uomo le giudicava un miracolo. E che quelle prime fussero goffe, ne fanno fede, come s'è detto altrove, alcune che sono sopra la porta principale di S. Paolo di Firenze, ed alcune che di pietra sono nella Chiesa d'Ognissanti (1), le quali sono così fatte, che piuttosto muovono a riso coloro che le mirano, che ad alcuna maraviglia o piacere. E certo è che l'arte della scultura si può molto meglio ritrovare, quando si perdesse l'essere delle statue, avendo gli uomini il vivo ed il naturale che è tutto tondo, come vuol ella, che non può l'arte della pittura, non essendo così presto e facile il ritrovare i bei dintorni e la maniera buona per metterla in luce. Le quali cose nell'opere che fanno i pittori arrecano maestà e bellezza, grazia e ornamento. Fu in una cosa alle fatiche d'Andrea favorevole la fortuna (2), perchè essendo state condotte in Pisa, come si è altrove detto, mediante le molte vittorie

(2) Andrea di Lippo Pisano era pittore nel 1336. Vedi il Discorso accad. sull'Istoria letter. Pisana. Pi-

sa 1787. pag. 92. F. G. D.

<sup>(1)</sup> Queste sculture di S. Paolo e d'Ognissanti son perite; ma basta vedere la porta laterale del Duomo di Pisa per testificare a qual goffezza fosse giunta la scultura avanti Cimabue. Vedi la stampa di questa porta di bronzo presso il Canonico Martini. Theatr. Basil. Pis. cap. 9. tab. 12. Nota dell' Ediz. di Roma.

che per mare ebbero i Pisani (1) molte anticaglie e pili, che ancora sono intorno al Duomo ed al Campo Santo, elle gli fecero tanto giovamento e diedero tanto lume, che tale non lo potette aver Giotto (2) per non si essere conservate le pitture antiche (3) tanto, quanto le sculture. E sebbene sono spesso le statue destrutte da fuochi, dalle rovine, e dal furor delle guerre, e sotterrate e trasportate in diversi luoghi, si riconosce nondimeno da chi intende la differenza delle maniere di tutti i paesi, come per esempio la Egizia è sottile e lunga nelle figure, la Greca è artifiziosa e di molto studio negl' ignudi, e

<sup>(1)</sup> I Pîsani potenti per mare andavano spesso in Grecia per li loro traffichi colle proprie navi, donde portarono queste anticaglie, come ha detto il Vasari. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Ancorchè Giotto avesse veduto le più belle pitture degli antichi, le avrebbe egli imitate con la felicità, con cui Niccolò da Pisa ed altri imitarono le sculture di quelli? Io dico di no, giudice il Vasari medesimo, che in più d'un luogo notò le più gravi difficoltà che incontra il pittore nel fare staccare da un piano le figure, nel contornarle ec. F. G. D.

<sup>(3)</sup> Di pitture Greche antiche, fuori di pochi grotteschi, non ci è rimaso altro che le Nozze Aldobrandine intagliate in rame da Pietro Santi Bartoli, e una Roma sedente nel palazzo Barberini, le quali pitture sono ambedue a fresco ben conservate ne' contorni, ma nel colore hanno un poco patito. Ora se ne può vedere una gran copia presso S. M. il Re di Napoli, estratte dalle rovine d'Ercolano, che si danno alla luce intagliate con cruditissime osservazioni. Nota dell' Ediz. di Roma.

le teste hanno quasi un' aria medesima, e l'antichissima Toscana difficile ne' capelli ed alquanto rozza. De' Romani (chiamo Romani per la maggior parte quelli che, poichè fu soggiogata la Grecia, si condussono a Roma, dove ciò che era di buono e di bello nel Mondo fu portato) questa, dico, è tanto bella per l'arie, per l'attitudini, pe' moti, per gli ignudi, e per i panni, che si può dire ch'eglino abbiano cavato il bello da tutte l'altre provincie e raccoltolo in una sola maniera, perchè ella sia, com'è, la migliore, anzi la più divina di tutte l'altre. Le quali tutte belle maniere ed arti essendo spente al tempo d'Andrea, quella era solamente in uso che dai Goti e da' Greci goffi era stata recata in Toscana. Onde egli, considerato il nuovo disegno (1) di Giotto e quelle

<sup>(1)</sup> Il Baldinucci dec. 3. del sec. 2. c. 32. dice d'Andrea Pisano che fu della scuola di Giotto; ma non so donde egli lo ricavi, poichè il Vasari non dice altro, se non che Andrea considerò il nuovo disegno di Giotto; il che potè fare sulle pitture che questo grande uomo fece in Campo Santo. Del resto egli andò a Firenze, quando già era famoso scultore. Nota dell' Ediz. di Roma (\*).

<sup>(\*)</sup> Il Baldinucci cavò di tasca sua tale notizia; siccome dalla sua il Vasari trasse, che Andrea assottigliò l'ingegno considerando il disegno di Giotto. Dopo lo studio di esso sopra il buono antico le cose di Giotto l'avrebbero anzi ingossito, che assottigliato. Infatti le sculture che egli sece ancora giovine in Firenze surono in conseguenza del suo nome di già celebre in Pisa. F. G. D.

poche anticaglie che gli erano note, in modo assottigliò gran parte della grossezza di sì sciaurata maniera col suo giudizio, che cominciò a operar meglio ed a dare molto maggior bellezza alle cose, che non aveva fatto ancora nessun altro in quell'arte insino a i tempi suoi. Perchè conosciuto l'ingegno e la buona pratica e destrezza sua, fu nella patria ajutato da molti e datogli a fare, essendo ancora giovane, a S. Maria a Ponte alcune figurine di marmo che gli recarono così buon nome, che fu ricerco con instanza grandissima di venire a lavorare a Firenze per l'opera di S. Maria del Fiore, che aveva, essendosi cominciata la facciata dinanzi delle tre porte, carestia di maestri che facessero le storie che Giotto aveva disegnato pel principio di detta fabbrica. Si condusse adunque Andrea a Firenze in servigio dell'Opera detta; e perchè desideravano in quel tempo i Fiorentini rendersi grato ed amico Papa Bonifacio VIII. che allora era Sommo Pontefice della Chiesa di Dio, vollono che innanzi a ogni altra cosa Andrea facesse di marmo e ritraesse di naturale detto Pontefice (1). Laonde messo mano a que-

<sup>(1)</sup> La statua di Bonifacio VIII. è ora nel giardino de' Marchesi Riccardi in Gualfonda, trasportatavi nel 1586. come dice il Sig. Domenico Manni pratichissimo e istruttissimo tra l'altre erudizioni delle antichità di Firenze. Vedi la sua istoria del Decamerone part. 2.

sta opera, non restò che ebbe finita la figura del Papa, ed un S. Pietro ed un S. Paolo che lo mettono in mezzo; le quali tre figure furono poste e sono nella facciata di Santa Maria del Fiore. Facendo poi Andrea per la porta del mezzo di detta Chiesa in alcuni tabernacoli ovver nicchie certe figurine di profeti, si vide ch' egli aveva recato gran miglioramento all'arte, e che egli avanzava in bontà e disegno tutti coloro che insino allora avevano per la detta fabbrica lavorato. Onde fu risoluto che tutti i lavori d'importanza si dessono a fare a lui e non ad altri. Perchè non molto dopo gli furono date a fare le quattro statue de principali Dottori della Chier sa, S. Girolamo, S. Ambrogio, S. Agosti-no, e S. Gregorio. E finite queste, che gli acquistarono grazia e fama appresso gli operai, anzi appresso tutta la Città, gli furono date a far due altre figure di marmo della medesima grandezza, che furono il Santo Stefano e S. Lorenzo che sono (1) nella detta facciata di S. Maria del Fiore in sull'ultime cantonate. È di

cap. 55. dove ci dà la stampa in legno di questa statua. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> Tutte queste statue furono tolte via dalla facciata con tutti gli altri ornati cominciati sul disegno di Giotto. Le statue sono sparse per Chiesa, e alcune sono al principio del viale del Poggio Imperiale e altrove. Nota dell' Ediz. di Roma.

mano d'Andrea similmente la Madonna di marmo alta tre braccia e mezzo col figliuolo in collo, che è sopra l'altar della Chiesetta e Compagnia della Misericordia in sulla piazza di S. Giovanni in Firenze, che fu cosa molto lodata in que' tempi, e massimamente avendola accompagnata con due Angeli che la mettono in mezzo, di braccia due e mezzo l'uno; alla quale opera ha fatto a' giorni nostri un fornimento intorno di legname molto ben lavorato maestro Antonio detto il Carota; e sotto una predella piena di bellissime fi-gure colorite a olio da Ridolfo figliuolo di Domenico Grillandai. Parimente quella mezza nostra Donna di marmo, che è sopra la porta del fianco pur della Miseri-cordia nella facciata de' Cialdonai, è di mano d'Andrea, e fu cosa molto lodata, per avere egli in essa imitato la buona maniera antica, fuor dell'uso suo (1) che ne fu sempre lontano, come testimoniano alcuni disegni che di sua mano sono nel nostro libro, ne' quali sono disegnate tutte

<sup>(1)</sup> Il Vasari nell' Introduzione alle tre arti del disegno (Cap. XV.) adduce la ragione di tale dissernza:

» alcuni scultori talvolta non hanno molta pratica nelle

» linee e ne' diptorni, onde non possono disegnare in

» carte; eglino in quel cambio con bella proporzione,

» e misura facendo con terra o cera uomini, animali,

» ed altre cose di rilievo, fanno il medesimo che fa

» colui, il quale persettamente disegna in carta ec. «
F. G. D.

l'istorie dell'Apocalisse. E perche aveva atteso Andrea in sua gioventù alle cose d'architettura, venne occasione di essere in ciò adoperato dal Comune di Firenze; perchè essendo morto Arnolfo e Giotto assente, gli fu fatto fare il disegno del Castello di Scarpería che è in Mugello alle radici dell' Alpe. Dicono alcuni (non l'affermerei già per vero) che Andrea stette a Venezia un anno, e vi lavorò di scultura alcune figurette di marmo che sono nella facciata di S. Marco e che al tempo di Messer Piero Gradenigo Doge di quella Repubblica fece il disegno dell'arsenale; ma perchè io non ne so, se non quello che trovo essere stato scritto da alcuni semplicemente, lascerò credere intorno a ciò ognuno a suo modo. Tornato da Venezia a Firenze Andrea, la Città, temendo della venuta dell' Imperadore, fece alzare con prestezza, adoperandosi in ciò Andrea, una parte delle mura (1) a calcina otto braccia in quella parte che è fra S. Gallo e la porta al Prato; ed in altri luoghi fece bastioni, steccati, ed altri ripari di terra e di legnami sicurissi-mi. Ora perchè tre anni innanzi aveva con sua molta lode mostrato d'essere va-

<sup>(1)</sup> Gio. Villani lib. 9. cap. 75. dice che si compierono di murare le mura della Città nell'anno 1316. Nota dell' Ediz. di Roma.

lentuomo nel gettare di bronzo, avendo mandato al Papa in Avignone per mezzo di Giotto suo amicissimo, che allora in quella Corte dimorava, una Croce di getto molto bella, gli fu data a finire di bronzo una delle porte del tempio di S. Giovanni, della quale aveva già fatto Giotto un di-segno bellissimo, gli fu data, dico, a finire per essere stato giudicato fra tanti che avevano lavorato insino allora il più valente, il più pratico, e più giudicioso maestro, non pure di Toscana, ma di tutta Italia. Laonde messovi mano con animo deliberato di non volere risparmiare nè tempo nè fatica nè diligenza per condurre un' opera di tanta importanza, gli fu così propizia la sorte nel getto in que' tempi, che non si avevano i segreti che si hanno oggi, che in termine di 22. anni la condusse a quella perfezione (1) che si vede; e quello che è più, fece ancora in quel tempo medesimo non pure il tabernacolo dell'altar maggiore di S. Giovanni con due Angeli che lo mettono in mezzo, i quali furono tenuti cosa bellissima, ma ancora, secon-

<sup>(1)</sup> Grande estacolo alla verità sono per lo più i sistemi. Se Andrea în quest' opera mostrossi il più valente... di tutta Italia, perchè ripeterne la felice riuscita dalla cieca sorte? E se egli non cedeva neppure a Giotto nel sapere il disegno, nell' inventare, e nell' eseguire, è egli presumibile che si adattasse a spendere 22 anni per eseguire un disegno altrui? F. G. D.

do il disegno di Giotto, quelle figurette di marmo che sono per finimento della porta del campanile di S. Maria del Fiore, ed intorno al medesimo campanile in certe man-dorle i sette pianeti, le sette virtù, e le sette opere della misericordia di mezzo rilievo in figure piccole che furono allora molto lodate. Fece anco nel medesimo tempo le tre figure di braccia quattro l'una, che furono collocate nelle nicchie del detto campanile sotto le finestre che guardano dove sono oggi i pupilli (1), cioè verso mezzogiorno, le quali figure furono tenute in quel tempo più che ragionevoli. Ma per tornare onde mi sono partito, dico che in detta porta di bronzo sono storiette di bassorilievo della vita di S. Gio. Battista, cioè dalla nascita insino alla morte, condotte felicemente e con molta diligenza. E sebbene pare a molti che in tali storie non apparisca quel bel disegno nè quella grande arte che si suol porre nelle figure, non merita però Andrea se non lode grandissima per essere stato il primo che ponesse mano a condurre perfettamento un' opera, che fu poi cagione, che gli altri che sono stati dopo lui hanno fatto

<sup>(1)</sup> Il magistrato de' pupilli era dove oggi è la scuo-la de' Cherici, e fu di lì traportato nella fabbrica nuova degli Uffizj da Cosimo I. dove è anche di presente, e presiede a' pupilli che rimangono senza tutore. Nota dell' Ediz, di Rome.

60 VITA
quanto di bello e di difficile, e di buono nell'altre due porte e negli ornamenti di fuori al presente si vede. Quest'opera fu posta alla porta di mezzo di quel tempio, e vi stette insino a che Lorenzo Ghiberti fece quella che vi è al presente: perchè allora fu levata e posta dirimpetto alla Misericordia, dove ancora si trova. Non tacerò che Andrea fu ajutato in far questa porta da Nino suo figliuolo, che fu poi molto miglior maestro che il padre stato non era, e che fu finita del tutto l'anno 1339. (1), cioè non solo pulita e rinetta del tutto, ma ancora dorata a fuoco; e credesi ch'ella fusse gettata di metallo da alcuni maestri Veneziani molto esperti

(\*) Per questa ingenua confessione merita compatimento Mgr. Bottari, se invece d'illustrar il Vasari, l'ha talvolta effuscato. F. G. D.

<sup>(1)</sup> Questa porta fu cominciata nel 1331. secondo il Baldinucci Dec. 3. del sec. 2. c. 32. ed è verisimile che fosse compita in 8. anni e non in 22. come poco sopra ha detto il Vasari, o forse è errore di chi lo stampò. Il Cinelli nelle Bellezze di Firenze a c. 31. dice, che nella parte superiore di essa è scritto: Andreas Ugolini de Pisis, me fecit MCCCXXX. Leopoldo del Migliore nella sua Firenze illustrata stampata sett'anni dopo, dice a c. 91. che vi si legge a lettere d'oro: Andreas Ugolini Nini de Pisis me fecit ann. MCCCXXX. Per ritrovare il vero bisognerebbe girare tutta l'Italia; e perciò non mi son messo a correggere e riscontrare tutto quello che è d'istorico in queste Vite, e solo toccherò qual cosa di passaggio. Io credo che chi copiò la detta iscrizione non vedesse l'ultimo x. e che dica MCCCXXXX. che tornerebbe con l'anno del Vasari. Nota dell' Edizione di Roma (\*).

nel fondere i metalli; e di ciò si trova ricordo ne' libri dell' arte de' mercatanti di Calimara guardiani dell' opera di S. Giovanni. Mentre si faceva la detta porta, fece Andrea non solo l'altre opere sopraddette, ma ancora molte altre, e particolarmente il modello del tempio di S. Giovanni di Pistoja, il quale fu fondato l'anno 1337. nel quale anno medesimo a di xxv. di Gennajo fu trovato nel cavare i fondamenti di questa Chiesa il corpo del Beato Atto stato Vescovo di quella Città, il quale era stato in quel luogo sepolto 137. anni. L'architettura dunque di questo tempio, che è tondo, fu secondo que' tempi ragionevole. È anco di mano d'Andrea nella detta Città di Pistoja nel tempio principale una sepoltura di marmo piena nel corpo della cassa di figure piccole con alcune altre di sopra maggiori. Nella quale sepoltura è il corpo riposto di Messer Cino (1) d'Angibolgi (2) Dottore di legge, e molto famoso letterato ne' tempi suoi, come testimonia Messer Francesco Petrarca in quel sonetto:

<sup>(1)</sup> Messer Cino su celebre poeta de' suoi tempi, e le sue poesie si trovano stampate, raccolte tutte insieme in Firenze l'anno 1559. in 12. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Cino da Pistoja fu anche eccellente poeta dei suoi tempi. Il Fontana nella Biblioteca Legale lo crede de' Sinibaldi, ma in verità fu della famiglia Singibuldi. Nota dell' Ediz. di Roma.

Piangete, donne, e con voi pianga Amore.

e nel quarto capitolo del trionfo d'Imore, dove dice:

Ecco Cin da Pistoja, Guitton d'Arezzo Che di non esser primo par ch' ira aggia ec.

Si vede in questo sepolcro di mano d'Andrea in marmo il ritratto di esso messer Cino, che insegna a un numero di suoi scolari che gli sono intorno, con si bella attitudine e maniera, che in que' tempi, sebbene oggi non sarebbe in pregio, dovette esser cosa maravigliosa. Si servì anco d'Andrea nelle cose d'architettura Gualtieri Duca d'Atene e tiranno de' Fiorentini, facendosi allargare la piazza, e per fortificarsi nel palazzo ferrare tutte le finestre da basso del primo piano, dov'è oggi la sala de'Dugento, con ferri quadri e gagliardi molto. Aggiunse ancora il detto Duca dirimpetto a S. Pietro Scheraggio le mura a bozzi che sono accanto al pa-lazzo per accrescerlo; e nella grossezza del muro fece una scala segreta per salire e scendere occultamente; e nella detta facciata di bozzi fece da basso una porta grande che serve oggi alla dogana e sopra quella l'arme sua, e tutto col disegno e consiglio di Andrea. La qual arme sebbene fu fatta scarpellare dal magistrato de'

dodici che ebbe cura di spegnere ogni memoria di quel Duca, rimase nondimeno nello scudo quadro la forma del Leone rampante con due code, come può vedere chiunque la considera con diligenza. Per lo medesimo Duca fece Andrea molte torri intorno alla mura della città; e non pure diede principio magnifico alla porta a S. Friano e la condusse al termine che si vede, ma fece ancora le mura degli antiporti a tutte le porte della città e le porte minori per comodità de popoli. E perchè il Duca aveva in animo di fare una Fortezza sopra la costa di S. Giorgio, ne fece Andrea il modello, che poi non servì per non avere avuto la cosa princi-pio, essendo stato cacciato il Duca l'anno 1343. Ben ebbe in gran parte effetto il desiderio che quel Duca avea di ridurre il palazzo in forma di un forte Castello; poichè a quello che era stato fatto da principio fece così gran giunta, come quella è che oggi si vede, comprendendo nel circuito di quello le case de' Filipetri, la torre e case degli Amidei e Mancini, e quelle de' Bellalberti. E perchè dato principio a sì gran fabbrica ed a grosse mura e barbacani, non aveva così in pronto tutto quello che bisognava, tenendo in dietro la fabbrica del nonte vecnendo in dietro la fabbrica del ponte vecchio che si lavorava con prestezza come cosa necessaria, si servì delle pietre conce e de'legnami ordinati per quello senza

rispetto nessuno. E sebbene Taddeo Gaddi non era peravventura inferiore nelle cose d'architettura a Andrea Pisano, non volle di lui in queste fabbriche per esser Fiorentino servirsi il Duca, ma sibbene d'Andrea. Voleva il medesimo Duca Gualtieri disfare S. Cicilia per vedere di palazzo la strada Romana e mercato nuovo, e parimente S. Piero Scheraggio per suoi comodi, ma non ebbe di ciò far licenza dal Papa. In tanto fu, come si è detto di sopra, cac-ciato a furia di popolo. Meritò dunque Andrea per l'onorate fatiche di tanti anni non solamente premj grandissimi, ma e la civiltà ancora; perchè fatto dalla Signoria Cittadin Fiorentino, gli furono dati uffizj e magistrati (1) nella Città: e l'opere sue furono in pregio e mentre che visse e dopo morte, non si trovando chi lo passasse nell'operare, infino a che non vennero Niccolò Aretino, Jacopo della Quercia Sanese, Donatello, Filippo di Ser Brunel-lesco, e Lorenzo Ghiberti, i quali con-dussono le sculture e altre opere che fe-cero, di maniera che conobbono i popoli in quanto errore eglino erano stati insino a quel tempo, avendo ritrovato questi con

<sup>(1)</sup> Questi onori dimostrano che egli seppe anche guadagnarsi l'animo del popolo e dei Cittadini di Firenze; massimamente se gli ottenne l'artefice dopo la cacciata del Duca d'Atene, come pare verisimile, seguendo la traccia del racconto del Vasari F. G. D.

l'opere loro quella virtù, che era molti e molti anni stata nascosa e non bene conosciuta dagli uomini. Furono l'opere di Andrea intorno agli anni di nostra salute

1340.

Rimasero d'Andrea molti discepoli, e fra gli altri Tommaso Pisano architetto e scultore, il quale finì la cappella di Campo Santo, e pose la fine del campanile del Duomo, cioè quella ultima parte dove sono le campane: il quale Tommaso si crede che fusse figliuolo d'Andrea, trovandosi così scritto nella tavola dell'altar maggiore di S. Francesco di Pisa, nella quale è intagliato di mezzo rilievo una nostra Donna e altri Santi fatti da lui, e sotto quelli il nome suo e di suo padre. D'Andrea rimase Nino suo figliuolo che attese alla scultura, e in S. Maria Novella di Firenze fu la sua prima opera, perchè vi finì di marmo una nostra Donna stata cominciata dal padre, la quale è dentro alla porta del fianco a lato alla cappella de' Minerbetti. Andato poi a Pisa fece nella Spina una nostra Donna di marmo dal mezzo in su che allatta Gesù Cristo fanciulletto involto in certi panni sottili, alla quale Madonna fu fatto fare da Messer Jacopo Corbini un ornamento di marmo l'anno 1522. e un altro molto maggiore e più bello a un' altra Madonna pur di marmo e intera di mano del medesimo Nino, nell'attitudine della quale si vede Vasari Vol. III.

essa madre porgere con molta grazia una rosa al figliuolo che la piglia con maniera fanciullesca e tanto bella, che si può dire che Nino cominciasse veramente a cavare la durezza de'sassi e ridurgli alla vivezza delle carni, lustrandogli con un pulimento grandissimo. Questa figura è in mezzo a un S. Giovanni ed a un S. Pietro di marmo, che è nella testa il ritratto di Andrea di naturale. Fece ancora Nino per un altare di S. Caterina pur di Pisa due statue di marmo, cioè una nostra Donna ed un Angelo che l'annunzia, lavorate, siccome l'altre cose sue, con tanta diligenza, che si può dire ch' elle siano le migliori che fussino fatte in que' tempi. Sotto questa Madonna annunziata intagliò Nino nella basa queste parole: A di primo di Febbrajo 1370. E sotto l'Angelo: Queste figure fece Nino figliuolo d'Andrea Pisano (1). Fece ancora altre opere in quella Città ed in Napoli, delle quali non accade far

<sup>(1)</sup> Mi sia permesso l'osservare, che Andrea nella porta di bronzo di sopra nominata scolpì il suo nome così: Andreas Ugolini Nini de Pisis me secit anno Domini MCCCXXX. Ma Giovanni Villani dice che in detto anno 1330. su cominciata. V. lib. 10. cap. 178. e nota che il Villani presedè a questo lavoro. Se poi durò anni 22. come dice il Vasari, sarà finito l'anno 1352. cioè 7. anni dopo la morte d'Andrea. Onde bisogna che o il Vasari o lo stampatore scambiasse nel num. 22. o che Andrea con quel secit intendesse dire incepit. Nota dell' Ediz. di Roma. Diciamolo chiaramente: anche in questo luogo errò il Vasari. Vedi Mabillen Itin. Ital. p. 170.

menzione. Morì Andrea d'anni settantacinque (1) l'anno 1345. e fu sepolto da Nino in S. Maria del Fiore con questo epitaffio:

Ingenti Andreas jacet hic Pisanus in urna,
Marmore qui potuit spirantes ducere vultus,
Et simulacra Deum mediis imponere templis
Ex aere, ex auro candenti, et pulchro
elephanto.

<sup>(1)</sup> Nel 1345. era capo dei Pittori del Duomo di Orvieto M. Andrea da Pisa. Vedine la storia a rag. 280. E. G. D.







Buonamico Buffalmacco

## VITA

DI

## BUONAMICO BUFFALMACCO

PITTORE FIORENTINO.

Buonamico di Cristofano detto Buffalmacco pittore Fiorentino, il qual fu discepolo d'Andrea Tafi (1), e come uomo burlevole celebrato da Messer Giovanni Boccaccio (2)

<sup>(1)</sup> Il Sig. Monier pittore del Re di Francia nel suo libro intitolato: Histoire des arts, argomento bello e vago e curioso, ma trattato da lui infelicemente, dice a c. 166. che Buffalmacco fu scolare di Taddeo Gaddi, non so su qual fondamento. Nota dell' Edizione di Roma.

<sup>(2)</sup> Vedi il Decamerone gior. 8. n. 3. e 6. e 9. e gior. 9. n. 5. e vedi la nov. 161. 169. 191. e 192. di Franco Sacchetti. Nota dell' Ediz. di Roma.

nel suo Decamerone, fu come si sa carissimo compagno di Bruno e di Calandrino pittori ancor essi faceti e piacevoli, e, come si può vedere nell'opere sue sparse per tutta Toscana, di assai buon giudizio nell'arte sua del dipignere. Racconta Franco Sacchetti nelle sue trecento Novelle, per cominciarmi dalle cose che costui fece essendo ancor giovinetto, che stando Buffalmacco mentre era garzone con Andrea (1) aveva per costume il detto suo maestro, quando erano le notti grandi, levarsi innanzi giorno a lavorare e chiamare i garzoni alla vegghia; la qual cosa rincrescendo a Buonamico che era fatto levar in sul buon del dormire, andò pensando di trovar modo che Andrea si rimanesse di levarsi tanto innanzi giorno a lavorare, e gli venne fatto. Perchè avendo trovato in una volta male spazzata trenta gran scarafaggi ovvero piattole, con certe agora sottili e corte appiccò a ciascuno di detti scarafaggi una candeluzza in sul dosso, e venuta l'ora che soleva Andrea levarsi, per una fessura dell'uscio gli mise tutti a uno a uno, avendo accese le candele, in camera d'Andrea, il quale svegliatosi essendo appunto l'ora che soleva chiamare Buffalmacco, e veduto que' lumicini,

<sup>(1)</sup> Questa è la nov. 191. del Sacchetti. Nota del-

tutto pien di paura cominciò a tremare, e come vecchio che era tutto pauroso a raccomandarsi pianamente a Dio e dir sue orazioni e salmi; e finalmente messo il capo sotto i panni, non chiamò per quella notte altrimenti Buffalmacco, ma si stette a quel modo sempre tremando di paura insino a giorno. La mattina poi levatosi dimandò a Buonamico, se aveva veduto come aveva fatto egli più di mille demonj. A cui disse Buonamico di no, perche aveva tenuto gli occhi serrati, e si maravigliava, non essere stato chiamato a vegghia. Come a vegghia? disse Tafo: Io ho avuto altro pensiero che dipignere, e sono risoluto per ogni modo d'andare a stare in un'altra casa. La notte seguente sebbene ne mise Buonamico tre soli nella detta ne ne mise Buonamico tre soli nella detta camera di Tafo, egli nondimeno tra per la paura della notte passata e que' pochi diavoli che vide non dormì punto: anzi non fu sì tosto giorno, che uscì di casa per non tornarvi mai più; e vi bisognò del buono a fargli mutare opinione. Pure menando a lui Buonamico il Prete della parrocchia, il meglio che potò la recenparrocchia, il meglio che potè lo raccon-solò. Poi discorrendo Tafo e Buonamico sopra il caso, disse Buonamico: Io ho sempre sentito dire che i maggiori nemici di Dio sono i demonj, e per conseguenza che deono anco esser capitalissimi avversarj de' dipintori; perchè oltre che noi gli facciamo sempre bruttissimi, quello che è

peggio, non attendiamo mai ad altro, che a far Santi e Sante per le mura e per le tavole, ed a far perciò con dispetto de' demonj gli uomini più divoti o migliori: perlochè tenendo essi demonj di ciò sdegno con esso noi, come quelli che maggior possanza hanno la notte che il giorno, ci vanno facendo di questi giuochi, e peggio faranno se questa usanza di levarsi a vegghia non si lascia del tutto. Con questo ed altre molte parole seppe così bene acconciar la bisogna Buffalmacco (facendogli buono ciò che diceva messer lo Prete), che Tafo si rimase di levarsi a vegghia e i diavoli d'andar la notte per casa co' lumicini. Ma ricominciando Tafo tirato dal guadagno non molti mesi dopo, e quasi V I T A 72 dal guadagno non molti mesi dopo, e quasi scordatosi ogni paura, a levarsi di nuovo a lavorare la notte e chiamare Buffalmacco, ricominciarono anco gli scarafaggi a andar attorno; onde fu forza che per paura se ne rimanesse interamente, essendo a ciò massimamente consigliato dal Prete. Dopo divulgatasi questa cosa per la Città, fu cagione, che per un pezzo nè Tafo nè altri pittori costumarono di levarsi a lavorare la notte. Essendo poi indi a non molto divenuto. Buffalmacco assai buon molto divenuto Buffalmacco assai buon maestro, si partì, come racconta il me-desimo Franco (1), da Tafo e cominciò a

<sup>(1)</sup> Franco, cioè Franco Sacchetti nominato poco

(1) Questa è la nov. 192. del medesimo Sacchetti. Nota dell' Ediz. di Roma.

addietro, dalle cui novelle il Vasari ha tratta la mage gior parte di questa vita. Nota dell' Ediz. di Roma.

194

nando Capo d'oca o a desinare o a cena, nando Capo d'oca o a desinare o a cena, il più delle volte non poteva nè mangiare nè assaggiare nè minestra nè carne, in modo era ogni cosa per lo troppo sale amara. Per una o due volte ebbe pacienza, e solamente ne fece un poco di rumore. Ma poi che vide che le parole non bastavano, diede perciò più volte delle busse alla povera donna che si disperava, parendole pur essere più che avvertita nel salare il cotto. Costei una volta fra l'altre, che il marito per ciò la batteva, cominciò a volersi scusare; perchè venuta a Capo a volersi scusare; perchè venuta a Capo d'oca maggior collera, di modo si mise di nuovo a percuoterla, che gridando ella a più potere, corse tutto il vicinato a rumore: e fra gli altri vi trasse Buffalmacco, il quale udito quello di che accusava Capo d'oca la moglie ed in che modo ella si scusava, disse a Capo d'oca: gnaffe sozio, egli si vuole aver discrezione. Tu ti duoli che il cotto mattina e sera è trop-po salato, ed io mi maraviglio che questa tua buona donna faccia cosa che bene stia. Io per me non so come il giorno ella si sostenga in piedi, considerando che tutta la notte vegghia intorno a questo suo filatojo, e non dorme ch' io creda un' ora. Fa ch' ella si rimanga di questo suo levarsi a mezza notte, e vedrai che avendo il suo bisogno di dormire, ella starà il giorno in cervello e non incorrerà in così fatti errori. Poi rivoltosi agli altri vicini, si

DI BUONAMICO BUFFALMACCO. bene fece parer loro la cosa grande, che tutti dissero a Capo d'oca che Buonamico diceva il vero, e così si voleva fare come egli avvisava. Onde egli credendo che così fusse, le comandò che non si levasse a vegghia; ed il cotto fu poi ragionevolmente salato, se non quando per caso la donna alcuna volta si levava; perchè allora Buffalmacco tornava al suo rimedio; il quale finalmente fu causa che Capo d'oca ne la fece rimanere del tutto. Buffalmacco dunque fra le prime opere che fece lavorò in Firenze nel monasterio delle donne di Faenza, che era dov'è oggi la cittadella del prato (1), tutta la Chiesa di sua mano; e fra l'altre storie che vi fece della vita di Cristo, nelle quali tutte si portò molto bene, vi fece l'occisione che fece fare Erode de' putti Innocenti, nella quale espresse molto vivamente gli affetti così degli uccisori, come dell' altre figure; perciocchè in alcune balie e madri che strappando i fanciulli di mano agli uccisori si aiutano guanto possono il più sori si ajutano, quanto possono il più, colle mani, coi graffi, coi morsi, e con tutti i movimenti del corpo, si mostra nel di fuori l'animo non men pieno di rabbia e furore, che di doglia.

<sup>(1)</sup> Il Castello di S. Gio. Battista, detto la Fortezza da basso. Nota dell' Ediz. di Roma.

Della quale opera, essendo oggi quel monasterio rovinato, non si può altro vedere, che una carta tinta nel nostro libro de' disegni di diversi, dove è questa storia di mano propria di esso Buonamico dise-gnata. Nel fare quest' opera alle già dette donne di Faenza, perchè era Buffalmacco una persona molto stratta ed a caso così nel vestire come nel vivere, avvenne non portando egli così sempre il cappuccio ed il mantello, come in que' tempi si costumava, che guardandolo alcuna volta le monache per la turata che egli avea fatto fare, cominciarono a dire col castaldo (1) che non piaceva loro vederlo a quel modo in farsetto; pur racchetate da lui, se ne stettono un poggo congo dire altro Alla stettono un pezzo senza dire altro. Alla per fine vedendolo pur sempre in quel medesimo modo e dubitando che non fusse qualche garzonaccio da pestar colori, gli feciono dire dalla badessa che avrebbono voluto vedere lavorar il maestro, e non sempre colui. A che rispose Buonamico, come piacevole che era, che tosto che il maestro vi fosse, lo farebbe loro intendere, accorgendosi nondimeno della poca confidenza che avevano in lui. Preso dunque un desco e messovene sopra un altro, mise in cima una brocca ovvero mezzina

<sup>(1)</sup> Castaldo è l'economo del monastero. Nata dell'Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> Cansato vale scansato, cioè tirato da parte. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> A cattafascio, cioè ordinariaccio, dozzinale. Nota dell' Ediz. di Roma.

dissime risa e piacere si ricondusse al lavoro, dando loro a conoscere che differenza sia dagli uomini alle brocche, e che non sempre ai vestimenti si deono l'opere degli uomini giudicare. Ora quivi in pochi giorni fini una storia, di che si contentarono molto, parendo loro in tutte le parti da contentarsene, eccetto che le figure nelle carnagioni parevano loro anzi smorticce e pallide, che no. Buonamico sentendo ciò, e avendo inteso che la badessa aveva una vernaccia la miglior di Firenze, la quale per lo sacrifizio della Messa serbava, disse loro che a volere a cotal difetto rimediare, non si poteva altro fare che stemperare i colori con vernaccia che fusse buona; perchè toccando con essi così stemperati le gote e l'altre carni delle figure, elle diverrebbono rosse e molto vivamente colorite. Ciò udito le buone suore che tutto si credettono, lo tennono sempre poi fornito di ottima vernaccia mentre durò il lavoro; ed egli godendose-la, fece da indi in poi con i suoi colori ordinarj le figure più fresche e colorite (1). Finita questa opera dipinse nella Badía di Settimo alcune storie di S. Jacopo nella

<sup>(1)</sup> Si dice, che una volta fu sorpreso dalle monache, mentre beveva la vernaccia, e sentendo che una monaca diceva a un' altra: Ve', che se la beve: tosto spruzzò quella che aveva in bocca sulle pitture, e le monache rimasero appagate. Nota dell' Ediz. di Roma.

DI BUONAMICO BUFFALMACCO. cappella che è nel chiostro a quel Santo dedicata, nella rella lella della segmentatione della segmentatio dedicata, nella volta della quale fece i quattro Patriarchi e i quattro Evangelisti, fra i quali è notabile l'atto che fa S. Luca nel soffiare molto naturalmente nella penna, perchè renda l'inchiostro. Nelle storie poi delle facciate, che son cinque, si vede nelle figure belle attitudini, ed ogni cosa condotta con invenzione e giudizio. E perchè usava Buonamico per fare l'incarnato più facile di campeggiare, come si vede in quest'opera, per tutto di pavonazzo di sale, il quale fa col tempo una salsedine che si mangia e consuma il bianco e gli altri colori, non è maraviglia, se quest'opera è guasta e consumata, laddove molte altre che furono fatte molto prima si sono benissimo conservate. Ed io, che già pensava che a queste pitture aves-se fatto nocumento l'umido, ho poi pro-vato per esperienza, considerando altre opere del medesimo, che non dall'umido, ma da questa particolare usanza di Buffalmacco è avvenuto che sono in modo guaste, che non si vede nè disegno nè altro; e dove erano le carnagioni non è altro rimaso, che il pavonazzo. Il qual modo di fare non dee usarsi da chi ama che le pitture sue abbiano lunga vita. La-vorò Buonamico, dopo quello che si è detto di sopra, due tavole a tempera ai monaci della Certosa di Firenze, delle quali l'una è dove stanno per il coro i

libri da cantare, e l'altra di sotto nelle cappelle vecchie. Dipinse in fresco nella Badía di Firenze la cappella de' Giochi e Bastari allato alla cappella maggiore. La quale cappella ancora che poi fosse conceduta alla famiglia de' Boscoli, ritiene le dette pitture di Buffalmacco insino a oggi (1), nelle quali fece la passione di Cristo con affetti ingegnosi e belli, mostrando in Cristo quando lava i piedi ai discepoli umiltà e mansuetudine grandissima, e ne' Giudei, quando lo menano ad Erode, fierezza e crudeltà. Ma particolarmente mostrò ingegno e facilità in un Pilato che vi dipinse in prigione, ed in Giuda appiccato a un albero; onde si può agevolmente credere quello che di questo piacevole pittore si racconta, cioè che quando voleva usar diligenza e affati-carsi, il che di rado avveniva, egli non era inferiore a niun altro dipintore de' suoi tempi. E che ciò sia vero, l'opere che fece in Ognissanti a fresco dove è oggi il cimiterio, furono con tanta diligenza la-vorate e con tanti avvertimenti, che l'acqua che è piovuta loro sopra tanti anni non le ha potuto guastare, nè fare sì che non si conosca la bontà loro, e che si sono mantenute benissimo per essere state

<sup>(1)</sup> Tutte queste pitture son perite, e le nominate appresso. Nota dell' Ediz, di Roma.

lavorate puramente sopra la calcina fresca. Nelle facce dunque sono la natività di Gesù Cristo e l'adorazione de' Magi, cioè sopra la sepoltura degli Aliotti. Dopo quest' opera andato Buonamico a Bologna, lavorò a fresco in S. Petronio (1) nella cappella de' Bolognini, cioè nelle volte

<sup>(1)</sup> Dalle storie e croniche e dalle memorie degli archivj Bolognesi si sa di certo, che la Chiesa di S. Petronio fu cominciata a edificare nel 1390, le in questo anno fu gettata la prima pietra, e nel 1392. vi su detta la prima messa. Ora come mai vi potette dipignere Buffalmacco che morì nel 1340, come si legge in tutte l' edizioni del Vasari? Questo dubbio nacque anche nella mente del celebratissimo Sig. Gio. Pietro Zannotti, ed egli con una savia e quasi certa conghiettura si fece a credere, che i Signori Bolognini avessero la lor cappella in una di quelle Chiesette che rimasero atterrate nel voler fabbricare l'immensa Basilica di S. Petronio, e che giustamente fosse restituita a quei Signori la cappella in detta basilica; onde per questo ella è delle prime che furono edificate; e per la gran fama che allora godeva Buffalmacco segassero la muraglia, dove erano le sue pitture, e le trasportassero nella nuova cappella assegnata loro in S. Petronio. Ma a questo pensiero più che verisimile vide il Sig. Zannotti che si opponevano le parole del Vasari che dice: Lavord a fresco in S. Petronio nella cappella de' Signori Bolognini, cioè nelle volte olcune storie. Ora primieramente è quasi impossibile il trasportar le volte, e allora era impossibile affatto. Inoltre le pitture che ora sono in S. Petronio, e rappresentano il Paradiso e l'Inferno, sono in piano. Ma il detto Sig. Zannotti ha osservato che nella prima stampa del Vasari mancano quelle parole: cioè nelle volte: che sono state aggiunte nella seconda edizione dal Vasari per dimenticanza, o da qualche altro per saccenteria. Del resto esser queste pitture di Buffalmacco si vede chiaro, oltre alla maniera del dipingere, dalle tante invenzioni buffonesche che vi si ravvisano. Nota dell'Ediz. di Roma.

alcune storie, ma da non so che accidente sopravvenuto non le finì. Dicesi che l'anno 1302. fu condotto in Ascesi, e che nella Chiesa di S. Francesco dipinse nella cappella di Santa Caterina tutte le storie della sua vita in fresco le quali si sono molto ben conservate, e vi si veggiono alcune figure che sono degne d'essere lodate. Finita questa cappella nel passar d'Arezzo, il Vescovo Guido (1), per avere inteso che Buonamico era piacevole uomo e valente dipintore, volle che si fermasse in quella Città e gli dipignesse in Vescovado la cappella (2) dove è oggi il battesimo (3). Buonamico messo mano al lavoro

<sup>(1)</sup> Cioè Guido Tarlato Vescovo e Signor d'Arezzo. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Non si sa bene dove fosse questa cappella. Si dubita, che potesse essere stata una finestra, nella cui vetrata Guglielmo di Marcilla (del quale è la vita più oltre in quest'opera) dipinse il Battesimo di Cristo. Adesso non vi è rimaso altro, che i due S. Giovanni, e vi è scritto l'anno in cui furono fatti, cioè nel 1333. a' 12. d'Agosto. In questo anno per altro era morto il Vescovo Guido, ma bensì era vivo Buffalmacco, onde gli può aver fatti posteriormente. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> è incerto se questa pittura della cappella del Battesimo nel Vescovado d'Arezzo esista tuttora, ma non si crede; sebbene si vede presso al luogo dov' era già questa cappella del Battesimo (che corrispondeva sotto la finestra, ne' di cui vetri è dipinto di mano del celebre Marcilla il Battesimo di Cristo per S. Giovanni) dipinto da una parte un S. Gio. Evangelista, e dall' altra un S. Gio. Battista che sono di vecchia mano e poco conservati, ma non possono essere stati dipinti vivente il vescovo Guido Pietramalesco, poichè questi morì

DI BUONAMICO BUFFALMACCO. n'aveva già fatto buona parte, quando gli avvenne un caso il più strano del Mondo, e fu, secondo che racconta Franco Sacchetti nelle sue trecento novelle, questo (1). Aveva il Vescovo un bertuccione il più sollazzevole ed il più cattivo che altro che fusse mai. Questo animale, stando alcuna volta sul palco a vedere lavorare Buonamico, aveva posto mente a ogni cosa, nè levatogli mai gli occhi da dosso quando mescolava i colori, trassinava gli alberelli, stiacciava l'uova per fare le tempere, ed insomma quando faceva qualsivoglia altra cosa. Ora avendo Buonamico un sabato sera lasciato l'opera, la domeni-ca mattina questo bertuccione, non ostante che avesse appiccato a' piedi un gran rullo di legno, il quale gli faceva portare il Vescovo perchè non potesse così saltare per tutto, egli salì, non ostante il peso che pure era grave, in sul palco, dove soleva stare Buonamico a lavorare: e quivi recatosi fra mano gli alberelli, rovesciato che ebbe l'uno nell'altro e fatto sei mescugli e stiacciato quante uova v'erano,

nel 1327. e sotto le dette figure, oltre il loro nome, è scritto anno MCCCXXIII. die XII. Augusti, seppure queste pitture non furono aggiunte dopo la morte del Vescovo dal pittor Buonamico che gli sopravvisse. Nota dell' Ediz. di Livorno.

<sup>(1)</sup> Questo racconto è tratto dalla nov. 161. di Franco Sacchetti. Nota dell' Ediz. di Roma.

cominciò a imbrattare con i pennelli quan-te figure vi erano, e seguitando di così fare, non restò, se non quando ebbe ogni cosa ridipinto di sua mano. Ciò fatto, di nuovo fece un mescuglio di tutti i colori che gli erano avanzati, comecchè pochi fussero, e poi sceso dal palco si parti. Venuto il lunedì mattina, tornò Buonamico al suo lavoro, dove vedute le figure guaste, gli alberelli rovesciati, ed ogni cosa sotto sopra, restò tutto maravigliato e confuso. Poi avendo molte cose fra se medesimo discorso, pensò finalmente che qualche Aretino per invidia o per altro avesse ciò fatto. Onde andatosene al Vescovo, gli disse come la cosa passava e quello di che dubitava; di che il Vescovo rimase forte turbato. Pure fatto animo a Buonamico, volle che rimettesse mano al lavoro, e ciò che vi era di guasto rifacesse. E perchè aveva prestato alle sue parole fede, le quali avevano del verisimile, gli diede sei de' suoi Fanti armati che stessono co' falcioni, quando egli non lavorava, in agguato, e chiunque venisse senza misericordia tagliassono a pezzi. Rifatte dunque la seconda volta le figure, un giorno che i Fanti erano in agguato, ecco che sentono non so che rotolare per la Chiesa; e poco appresso il bertuccione salire sopra l'assito, e in un baleno fatte le mestiche, veggiono il nuovo maestro mettersi a lavorare sopra i Santi di Buonamico. Perchè chia-

DI BUONAMICO BUFFALMACCO. matolo e mostrogli il malfattore, e insieme con esso lui stando a vederlo lavorare, furono per crepar delle risa, e Buonamico particolarmente, comecche dolore glie ne venisse, non poteva restare di ridere nè di piangere per le risa. Finalmente licenziati i Fanti che con falcioni avevano fatto la guardia, se ne andò al Vescovo, e gli disse: Monsignore, voi volete che si dipinga a un modo, e il vostro bertuccione vuole a un altro. Poi contando la cosa, soggiunse: Non iscadeva che voi mandaste per pittori altrove, se avevate il maestro in casa. Ma egli forse non sapeva così ben fare le mestiche. Orsù, ora che sa, faccia da se, che io non ci son più buono; e conosciuta la sua virtù, son contento che per l'opera mia non mi sia alcuna cosa data, se non licenza di tornarmene a Firenze. Non poteva udendo la cosa il Vescovo, sebbene gli dispiaceva, tenere le risa, e massimamente considerando che una bestia aveva fatto una burla a chi era il più burlevole uomo del Mondo. Però poi che del nuovo caso ebbono ragionato e riso a bastanza, fece tanto il Vescovo, che si rimesse Buonamico la terza volta all'opera e la finì. E il bertuccione per gastigo e penitenza del commesso errore fu serrato in una gran gabbia di legno e tenuto dove Buonamico lavorava, insino a che fu quell' opera interamente finita: nella quale gabbia non si potrebbe niuno

immaginar i giuochi che quella bestiaccia faceva col muso, con la persona, e con le mani, vedendo altri fare, e non poterc ella adoperarsi. Finita l'opera di questa cappella, ordinò il Vescovo, o per burla o per altra cagione che egli se lo facesse, che Buffalmacco gli dipignesse in una facciata del suo palazzo un'aquila (1) addosso a un leone, il quale lo avesse morto. L'accorto dipintore avendo promesso di fare tutto quello che il Vescovo voleva, fece fare un buono assito di tavole, con dire non volere esser veduto dipignere una sì fatta cosa. E ciò fatto, rinchiuso che si fu tutto solo là dentro, dipinse per contrario di quello che il Vescovo voleva, un leone che sbranava un'aquila (2); e finita l'opera, chiese licenza al Vescovo d'andare a Firenze a procacciare colori che gli mancavano. E così serrato con una chiave

<sup>(1)</sup> Il palazzo vescovile fu dal Vescovo Usimbardi rinnovato in gran parte nel secolo xvi. onde la pittura dell'aquila è perita. Era l'aquila l'arme degli Aretini, e il leone quella di Firenze, e perciò Buffalmacco non volendo far torto alla sua patria, dipinse a rovescio di quel che gli aveva ordinato il Vescovo, il quale essendo allora padrone d'Arezzo, aveva voluto mostrare con quella pittura d'esser superiore a' Fiorentini. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Nella facciata del palazzo vescovile d'Arezzo, siccome rinnovato in gran parte nel cadere del secolo xvi. dal Vescovo Pietro Usimbardi, non esiste la pittura fattavi da Buonamico sul principio del secolo xiv. Nota dell' Ediz, di Firenze.

DI BUONAMICO BUFFALMACCO. il tavolato, se n'andò a Firenze con animo di non tornare altramente al Vescovo: il quale veggendo la cosa andare in lungo e il dipintore non tornare, fatto aprire il tavolato, conobbe che più aveva saputo Buonamico che egli. Perchè mosso da gra-vissimo sdegno gli fece dar bando della vita: il che avendo Buonamico inteso, gli mandò a dire che gli facesse il peggio che poteva, onde il Vescovo lo minacciò da maladetto senno. Pur finalmente considerando chi egli si era messo a volere bur-lare, e che bene gli stava rimanere burlato, perdonò a Buonamico l'ingiuria e lo riconobbe delle sue fatiche liberalissimamente. Anzi che è più, condottolo indi a non molto di nuovo in Arezzo, gli fece fare nel Duomo vecchio molte cose che oggi sono per terra, trattandolo sempre come suo famigliare e molto fedel servitore. Il medesimo dipinse pure in Arezzo nella Chiesa di S. Giustino (1) la nicchia della cappella maggiore (2). Scrivono al-cuni che essendo Buonamico in Firenze, e trovandosi spesso con gli amici e com-

(1) A queste pitture di S. Giustino è stato dato di bianco. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Sono perite le pitture del Duomo vecchio di Arezzo nella rovina di esso comandata da Cosimo I. l'anno 1561, e nella Chiesa parrocchiale di S. Giustino le pareti sono tutte ricoperte di biance. Nota dell' Edia. di Firenze.

pagni suoi in hottega di Maso del Saggio (1), egli si trovò con molti altri a ordinare la festa che in dì di calende di Maggio feciono gli uomini di Borgo S. Friano in Arno (2) sopra certe barche, e che quando il ponte alla Carraja, che allora era di legno, rovinò per essere troppo carico di persone che erano corse a quello spettacolo, egli non vi morì, come molti altri feciono, perchè quando appunto rovinò il ponte in su la macchina, che in Arno sopra le barche rappresentava l'Inferno, egli era andato a procacciare alcune cose, che per la festa mancavano.

Essendo non molto dopo queste cose condotto Buonamico a Pisa, dipinse nella Badía di S. Paolo a ripa d'Arno, allora de' Monaci di Vallombrosa, in tutta la crociera di quella Chiesa da tre bande e dal tetto insino in terra molte istorie del Testamento vecchio, cominciando dalla creazione dell' uomo e seguitando insino a tutta la edificazione della Torre di Nembrot. Nella quale opera, ancorchè oggi per la maggior parte sia guasta, si vede vi-

<sup>(1)</sup> Maso del Saggio era sensale, uomo d'un carattere spiritoso e piacevole, come vien descritto dal Boccaccio nella novella 73. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Vedi Gio. Villani lib. 8. cap. 70. dove racconta per minuto questa festa che finì in tragedia, essendo rovinato il ponte alla Carraja e mortevi molte persone. Nota dell' Ediz. di Roma.

DI BUONAMICO BUFFALMACCO. vezza nelle figure, buona pratica, e vaghezza nel colorito, e che la mano esprimeva molto bene i concetti dell' animo di Buonamico, il quale non ebbe però molto disegno. Nella facciata della destra crociera, la quale è dirimpetto a quella dov'è la porta del fianco, in alcune storie di S. Nastasia si veggiono certi abiti e acconciature antiche molto vaghe e belle, in alcune donne che vi sono con graziosa maniera dipinte. Non men belle sono quelle figure ancora, che con bene accomodate attitudini sono in una barca, fra le quali è il ritratto di Papa Alessandro IV. il quale ebbe Buonamico, secondo che si dice, da Tafo (1) suo maestro, il quale aveva quel Pontefice ritratto di musaico in S. Piero. Parimente nell'ultima storia, dov'è martirio di quella Santa e d'altre, espresse Buonamico molto bene nei volti il timore della morte, il dolore e lo spavento di coloro che stanno a vederla tormentare e morire, mentre sta legata a un albero e sopra il fuoco. Fu compagno in quest'opera di Buonamico (2) Bruno di Giovanni pit-

(2) Vedi le mentovate novelle del Boccaccio, e il Baldinucci dec. 2. del sec. 2. a c. 25. Nota dell' Ediz.

di Roma.

<sup>(1)</sup> Alessandro IV. fu dal 1254. al 1261.; però nella vita del Tafi il Vasari dice che Buffalmacco ebbe da quello i ritratti di Celestino IV. e d'Innocenzio IV., e non parla di Alessandro. F. G. D.

tore, che così è chiamato in sul vecchio libro della compagnia; il quale Bruno, celebrato anch' egli come piacevole uomo dal Boccaccio, finite le dette storie delle facciate, dipinse nella medesima Chiesa l'altar di S. Orsola con la compagnia delle Vergini, facendo in una mano di detta Santa uno stendardo con l'arme di Pisa, che è in campo rosso una croce bianca, e facendole porgere l'altra a una femmina che sorgendo fra due monti e toccando con l'uno de' piedi il mare, le porge amendue le mani in atto di raccomandarsi. La quale femmina figurata per Pisa avendo in capo una corona d'oro, e in dosso un drappo pieno di tondi e di aquile, chiede, essendo molto travagliata in mare, ajuto a quella Santa. Ma perchè nel fare questa opera Bruno si doleva che le figure che in essa faceva non avevano il vivo, come quelle di Buonamico; Buonamico, come burlevole, per insegnargli a fare le figure non pur vivaci, ma che favellassono, gli fece far alcune parole che uscivano di bocca a quella femmina che si raccomanda alla Santa e la risposta della Santa a lei; avendo ciò visto Buonamico nell'opere che aveva fatte nella medesima Città Cimabue. La qual cosa come piacque a Bruno e agli altri uomini sciocchi di que' tempi, così piace ancor oggi a certi gossi che in ciò sono serviti da artefici plebei, co-

DI BUONAMICO BUFFALMACCO. me essi sono (1). E di vero pare gran fatto che da questo principio sia passata in uso una cosa che per burla e non per altro su satta fare; conciossiache anco una gran parte del Campo Santo, fatta da lodati maestri, sia piena di questa gofferia. L'opere dunque di Buonamico essendo molto piaciute ai Pisani, gli fu fatto fare dall'operajo di Campo Santo quattro storie in fresco dal principio del Mondo insino alla fabbrica dell'arca di Noè, e intorno alle storie un ornamento nel quale fece il suo ritratto di naturale, cioè in un fregio, nel mezzo del quale e in su le quadrature sono alcune teste, fra le quali, come ho detto, si vede la sua con cappuccio, come appunto sta quello che di sopra si vede. E perchè in questa opera è un Dio che con le braccia tiene i Cieli e gli Elemen-ti, anzi la macchina tutta dell' Universo, Buonamico per dichiarare la sua storia con versi simili alle pitture di quell' età scrisse a' piedi di lettere majuscole di sua mano, come si può anco védere, questo

<sup>(1)</sup> Questo fare è molto più antico di Buffalmacco e di Bruno, e venne in uso probabilmente, dacchè perduto avendo gli artefici dei secoli barbari il modo di dare il moto, quasi direi, e la vita e la parola alle loro produzioni, ricorsero al supplemento di scriver essi e mettere in bocca alle loro figure mute e insignificanti l'espressione che loro mancava. F. G. D.

Sonetto (1): il quale per l'antichità sua e per la semplicità del dire di que' tempi mi è paruto di mettere in questo luogo, comecchè forse per mio avviso non sia per molto piacere, se non se forse come cosa che fa fede di quanto sapevano gli uomini di quel secolo:

Voi, che avvisate questa dipintura
Di Dio pietoso sommo creatore,
Lo qual fe' tutte cose con amore;
Pesate, numerate, ed in misura,

In nove gradi angelica natura
In ello empirio ciel pien di splendore
Colui che non si muove, ed è motore,
Ciascuna cosa sece buona e pura.

Levate gli occhi del vostro intelletto: Considerate, quanto è ordinato Lo Mondo universale; e con affetto

Lodate lui, che l'ha sì ben creato:
Pensate di passare a tal diletto
Tra gli Angeli, dove è ciascun beato.

Per questo Mondo si vede la gloria, Lo basso, e il mezzo, e l'alto in questa storia.

<sup>(1)</sup> Il Vasari dice molto male di questo Sonetto, il quale merita lode e mostra che sapeva più di Poesia

DI BUONAMICO BUFFALMACCO. E per dire il vero, fu grand' animo quello di Buonamico a mettersi a far un Dio Padre grande cinque braccia, le gerarchie, i cieli, gli Angeli, il zodiaco, e tutte le cose superiori insino al cielo della luna. E poi l'elemento del faoco, l'aria, la terra, e finalmente il centro. E per riempire i due angoli da basso, fece in uno S. Agostino e nell'altro S. Tommaso d'Aquino. Dipinse nel medesimo Campo Santo Buonamico in testa, dov'è oggi di marmo la sepoltura del Corte, tutta la passione di Cristo con gran numero di figure a piedi ed a cavallo e tutte in varie e belle attitudini; e seguitando la storia, fece la resurrezione e l'apparire di Cristo agli Apostoli assai acconciamente (1).

Buffalmacco in quel secolo oscuro, che il Vasari nel suo secolo illuminato: poichè considerato che Buffalmacco non era nè letterato nè poeta di professione, è da stimarsi assai per questo Sonetto, le cui quartine sono sì belle, che nessuno de' rinomati poeti del suo tempo l'avrebbe fatte migliori, e Dio volesse che Buffalmacco avesse fatte le sue pitture tanto belle, quanto sono questi versi. Nota dell' Ediz. di Roma.

(1) In queste pitture di Bussalmacco (se per error di memoria non iscambio con quelle di Giotto) è una donna davanti a un uomo ignudo, la quale per dimostrar modestia si cuopre gli occhi con una mano, ma tiene i diti cotanto discosti l'uno dall'altro, che si conosce benissimo che ella vede tutto, onde è venuto il proverbio: La vergognosa di Campo Santo, che si dice di chi sa in apparenza il modesto, e non è, o di chi ricusa per verecondia d'accettare una cosa che desideri. Nota dell' Ediz. di Roma (\*).

(\*) Buonamico dipinse nella loggia vergente a set-

Finiti questi lavori, ed in un medesimo tempo tutto quello che aveva in Pisa guadagnato, che non fu poco, se ne tornò a Firenze così povero, come partito se n'era; dove fece molte tavole e lavori in fresco, di che non accade fare altra memoria. Intanto essendo dato a fare a Bruno suo amicissimo che se n'era tornato da Pisa, dove si avevano sguazzato ogni co-sa, alcune opere in S. Maria Novella, perchè Bruno non aveva molto disegno nè invenzione, Buonamico gli disegnò tutto quello che egli poi mise in opera in una facciata di detta Chiesa dirimpetto al pergamo, e lunga quanto è lo spazio che è fra colonna e colonna: e ciò fu la storia di S. Maurizio e compagni che furono per la fede di Gesù Cristo decapitati: la quale opera fece Bruno per Guido Campese Con-testabile allora de' Fiorentini, il quale avendo ritratto prima che morisse l'anno mille trecento dodici, lo pose poi in quest' opera armato, come si costumava in que' tempi, e dietro a lui fece un' ordinanza d'uomini d'arme tutti armati all'an-

tentrione 4. Storie della Creazione del Mondo. Pare che Rassaello abbia da esso tolto il pensiero del Padre Eterno che a braccia aperte sende e dissipa il Caos, libra gli elementi, e gli astri in Cielo. La formazione di Adamo ed Eva, il sacrifizio di Abele e di Caino con il fratricidio di questo, e la costruzione dell'area di Noè sono le storie di Bussalmacco. F. G. D.

tica, che fanno bel vedere, mentre esso Guido sta ginocchioni innanzi a una nostra Donna che ha il putto Gesù in braccio, e pare che sia raccomandato da S. Domenico e da S. Agnesa che lo mettono

in mezzo (1).

Questa pittura ancorchè non sia molto bella, considerandosi il disegno di Buonamico e l'invenzione, ell'è degna di esser in parte lodata, e massimamente per la varietà de' vestiti, barbute, ed altre armature di que' tempi; ed io me ne sono servito in alcune storie che ho fatto per lo Sig. Duca Cosimo, dove era bisogno rappresentare uomini armati all'antica ed altre somiglianti cose di quell'età; la qual cosa è molto piaciuta a Sua Eccellenza Illustrissima e ad altri che l'hanno veduta; e da questo si può conoscere (2), quanto sia da far capitale delle invenzioni ed opere fatte da questi antichi, comecchè così perfette non siano: ed in che modo

<sup>(1)</sup> Questa pittura è perita, ed è stata coperta dagli altari e dagli imbiancatori ch' hanno imbiancato la Chiesa. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Quanti pittori anche di prima classe si sono giovati delle invenzioni di quei primi pittori a torto disprezzati da molti! Non tutti hanno mostrato l'animo riconoscente del Vasari; ma io spero di darne un saggio non equiveco nei rami cavati dalle stupende pitture che Luca Signorelli fece nel Duomo di Orvieto, cosicche si vegga che pochissimi sono, che da esso qualche invenzione o attitudine tolto non abbiano. F. G. D.

utile e comodo si possa trarre dalle cose loro; avendoci eglino aperta la via alle maraviglie che insino a oggi si sono fatte e' si fanno tuttavia. Mentre che Bruno faceva quest' opera, volendo un contadino che Buonamico gli facesse un S. Cristofa-no, ne furono d'accordo in Firenze e convennero per contratto in questo modo, che il prezzo fusse otto fiorini, e la figura do-vesse esser dodici braccia. Andato dunque Buonamico alla Chiesa dove doveva fare il S. Cristofano, trovò che per non essere ella nè alta nè lunga se non braccia nove, non poteva nè di fuori nè di dentro accomodarlo in modo che bene stesse; onde prese partito, perchè non vi capiva ritto, di farlo dentro in Chiesa a giacere: ma perchè anco così non vi entrava tutto, fu necessitato rivolgerlo dalle ginocchia in giù nella facciata di testa. Finita l'opera, il contadino non voleva in modo nessuno pagarla, anzi gridando diceva di esser assassinato. Perchè andata la cosa agli ufficiali di grascia, fu giudicato, secondo il contratto, che Buonamico avesse ragione. A S. Giovanni fra l'arcore (1) era una Passione di Cristo di mano di Buonamico molto bella; e fra l'altre cose che vi era-

<sup>(1)</sup> Vedi il Borghini Orig. di Firenze spag. 131. e il Manni delle Terme di Firenze pag. 27. Nota dell' Ediz. di Roma.

DI BUONAMICO BUFFALMACCO. no molto lodate vi era un Giuda appiccato ad un albero fatto con molto giudicio e bella maniera. Similmente un vecchio che si soffiava il naso era naturalissimo; e le Marie dirotte nel pianto avevano arie e modi tanto mesti, che meritavano, secondo quell'età che non aveva ancora così facile il modo d'esprimere gli affetti dell'animo col pennello, di essere grandemente lodate. Nella medesima faccia un Santo Ivo di Brettagna, ch'aveva molte vedove e pupilli ai piedi, era buona figura, e due Angeli in aria che lo coronavano erano fatti con dolcissima maniera. Questo edificio e le pitture insieme furono. gettate per terra l'anno della guerra del mille cinquecento ventinove.

In Cortona ancora dipinse Buonamico per Messer Aldobrandino Vescovo di quella Città molte cose nel vescovado, e particolarmente la cappella e tavola dell'altar maggiore. Ma perchè nel rinnovare il palazzo e la Chiesa andò ogni cosa per terra, non accade farne altra menzione. In S. Francesco nondimeno ed in Santa Margherita della medesima Città sono ancora alcune pitture di mano di Buonamico. Da Cortona andato di nuovo Buonamico in Ascesi, nella Chiesa di sotto di S. Francesco dipinse a fresco tutta la cappella del Cardinale Egidio Alvaro Spagnuolo; e perchè si portò molto bene, ne fu da esso Cardinale liberalmente riconosciuto. Final-

mente avendo Buonamico lavorato molte pitture per tutta la Marca, nel tornarsene a Firenze si fermò in Perugia, e vi dipinse nella Chiesa di S. Domenico in fresco la cappella de' Buontempi, facendo in essa istorie della vita di Santa Caterina Vergine e Martire. E nella Chiesa di S. Domenico vecchio dipinse in una facciata pur a fresco quando essa Caterina figliuola del Re Costa disputando convince e converte certi filosofi alla Fede di Cristo. E perchè questa storia è più bella, che alcune altre che facesse Buonamico giammai, si può dire con verità che egli avanzasse in questa opera se stesso. Da che mossi i Perugini ordinarono, secondo che scrive Franco Sacchetti (1), che dipignesse in piazza Santo Ercolano Vescovo e protettore di quella Città; onde convenuti del prezzo, fu fatto nel luogo dove si aveva a dipignere una turata di tavole e di stuoje, perchè non fusse il maestro veduto dipi-gnere; e ciò fatto, mise mano all'opera. Ma non passarono dieci giorni, dimandando chiunque passava quando sarebbe cotale pittura finita, pensando che sì fatte cose si gettassono in pretelle, che la cosa venne a fastidio a Buonamico. Perchè venuto alla fine del lavoro, stracco da tanta

<sup>(1)</sup> Franco Sacchetti nov. 169. Nota dell' Ediz. di

DI BUONAMICO BUFFALMACCO. importunità, deliberò seco medesimo vendicarsi dolcemente dell' impazienza di que' popoli, e gli venne fatto; perchè finita l'opera, innanzi che la scoprisse, la fece veder loro, e ne fu interamente soddisfatto. Ma volendo i Perugini levare subito la turata, disse Buonamico che per due giorni ancora lasciassono stare, perciocchè voleva ritoccare a secco alcune cose, e così fu fatto. Buonamico dunque salito in sul ponte, dove egli aveva fatto al Santo una gran diadema d'oro, e, come in que' tempi si costumava, di rilievo con la calcina, gli fece una corona ovvero ghirlanda intorno intorno al capo tutta di lasche. E ciò fatto, una mattina accordato l'oste, se ne venne a Firenze. Onde passati due giorni, non vedendo i Perugini, siccome erano soliti, il dipintore andare attorno, domandarono l'oste che fusse di lui stato, ed inteso che egli se n'era a Firenze tornato, andarono subito a scoprire il lavoro; e trovato il loro Santo Ercolano coronato solennemente di lasche, lo feciono intendere tostamente a coloro che governavano; i quali sebbene mandarono cavallari in fretta a cercare di Buonamico, tutto fu in vano, essendosene egli con molta fretta a Firenze ritornato. Preso dunque partito di fare levare a un loro dipintore la co-rona di lasche e rifare la diadema al Santo, dissono di Buonamico e degli altri Fiorentini tutti que' mali che si possono

immaginare. Ritornato Buonamico a Firenze e poco curandosi di cosa che dicessono i Perugini, attese a lavorare e fare molte opere, delle quali per non esser più lun-go non accade far menzione. Dirò solo questo, che avendo dipinto a Calcinaja una nostra Donna a fresco col figliuolo in collo, colui che gliel' aveva fatta fare, in cambio di pagarlo, gli dava parole; onde Buonamico, che non era avvezzo a essere fatto fare nè ad essere uccellato, pensò di valersene ad ogni modo. E così andato una mattina a Calcinaja, convertì il fanciullo che aveva dipinto in braccio alla Vergine con tinte senza colla o tempera, ma fatte con l'acqua sola, in uno orsacchino; la qual cosa non dopo molto vedendo il contadino che l'avea fatta fare, presso che disperato andò a trovare Buonamico, pre-gandolo che di grazia levasse l'orsacchino e rifacesse un fanciullo come prima, perchè era presto a soddisfarlo; il che avendo egli fatto amorevolmente, fu della prima e della seconda fatica senza indugio paga-to; e bastò a racconciare ogni cosa una spugna bagnata. Finalmente perchè troppo lungo sarei, se io volessi raccontare così tutte le burle, come le pitture che fece Buonamico Buffalmacco, e massimamente praticando in bottega di Maso del Saggio, che era un ridotto di Cittadini e di quanti piacevoli uomini aveva Firenze e burlevoli, porrò fine a ragionare di lui, il quale morì d'anni settantotto (1), e fu dalla Compagnia della Misericordia, essendo egli poverissimo e avendo più speso che guadagnato per essere un uomo così fatto, sovvenuto nel suo male in S. Maria Nuova Spedale di Firenze; e poi morto (2), nell'ossa (così chiamano un chiostro dello Spedale ovvero cimitero) come gli altri

<sup>(1)</sup> Nella prima edizione si dice morto d'anni 68. ma è più probabile che morisse di 78. Si dice qui eziandio che morisse nel 1340, ma il Baldinucci dec. 2. del sec. 2. a c. 13. afferma, che Buonamico Cristofani (cioè di Cristofano) detto Buffalmacco fu descritto nell' antico libro degli uomini della Compagnia de' pittori l' anno 1351. il qual libro originale si trova presso l'eruditissimo Sig. Domenico Manni pratichissimo delle antichità Fiorentine. Anzi avendo Buffalmacco dipinto ne' chiostri di S. Antonio, dovette vivere oltre al 1358, perchè in questo anno fu rifabbricato quel chiostro; se non si volesse sospettare che egli dipiguesse ne' chiostri vecchi; come per salvare il Vasari in qualche maniera propone il P. Richa nel Tomo 4. pag. 5. delle Notizie istoriche delle Chiese Fiorentine. Il medesimo Padre pag. 295. del Tomo primo fa memoria d'una tavola di Buonamico che si crede nel Convento delle Monache di Candeli. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2) »</sup> Fint il corso della vita sua nell' età di LXVIII.

» anni, et dalla Misericordia sovvenuto, in S. M. nuova

» di Firenze ordinariamente, fu sepolto nella ossa,

» l'anno MCCCXL. « Così nella prima edizione; ma per

essere oscuro il senso di questo periodo, il Vasari lo

espresse meglio, come sopra, nella seconda. Il libro

de' pittori, di cui si parla nell'antecedente nota, im
broglia le carte, e più d'una volta mi venne il dubbio,

se debbasene fare gran conto a paragone del Vasari,

che nel racconto di tante piccole cose di Buonamico si

mostrò pratichissimo della sua vita e morte. F. G. D.

poveri seppellito l'anno 1340. Furono l'opere di costui in pregio, mentre visse, e dopo sono state, come cose di quell'età, sempre lodate.

## VITA

DI

## AMBROGIO LORENZETTI

PITTORE SANESE.

Se è grande, come è senza dubbio, l'obbligo che aver deono alla natura gli artefici di bello ingegno, molto maggiore dovrebbe essere il nostro verso loro, veggendo ch' eglino con molta sollecitudine riempiono le città d'onorate fabbriche e d'utili e vaghi componimenti di storie; arrecando a se medesimi il più delle volte fama e ricchezze con l'opere loro, con

V I T A

me fece Ambrogio (1) Lorenzetti pittor Sanese, il quale ebbe bella e molta invenzione nel comporre consideratamente e si-tuare in istoria le sue figure. Di che fa vera testimonianza in Siena ne' Frati Minori una storia da lui molto leggiadramente dipinta nel chiostro; dove è figurato, in che maniera un giovane si fa frate, ed in che modo egli, ed alcuni altri van-no al soldato, e quivi sono battuti e sentenziati alle forche, ed impiccati a un albero, e finalmente decapitati con la sopraggiunta d'una spaventevole tempesta. Nella quale pittura con molt'arte e destrezza contraffece il rabbuffamento dell'aria, e la furia della pioggia e de'venti ne'travagli delle figure; dalle quali i moderni maestri hanno imparato il modo ed il principio di questa invenzione, per la quale, come inusitata innanzi, merito egli commendazione infinita. Fu Ambrogio pratico coloritore a fresco, e nel maneggiar a tempera i colori gli adoperò con destrezza e facilità grande, come si vede ancora nel-

<sup>(1)</sup> Ambrosius Laurentii egli costumò, non meno del fratello suo Pietro, sottoscriversi nelle pitture sue. Ne mi riuscì mai di trovare in tante carte Sanesi da me spolverate il casato de' Lorenzetti o de' Laurati dato a questi Artefici. È ben vero però che in alcune si legge: Maestro Pietro del Lorenzetto (Lettère Sancsi t. 2. p. 205., e 208.), e da questo diminutivo sarà derivata l'opinione del Vasari di tale casato. F. G. D.

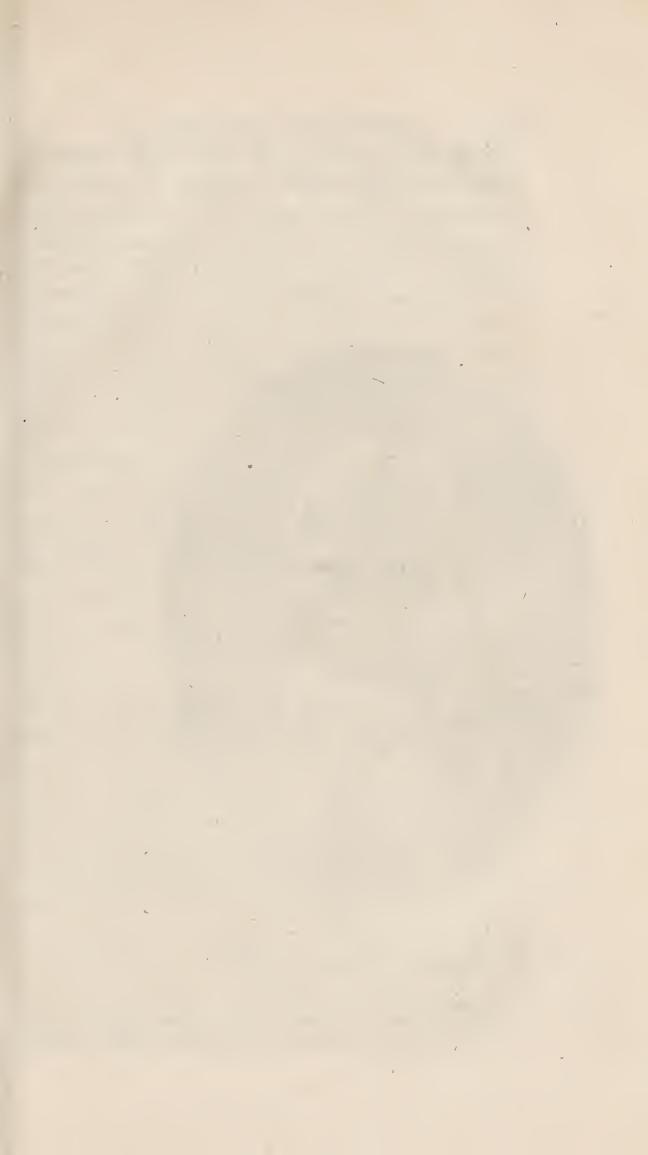



Olmbrogio Lorenzetti

DI AMBROGIO LORENZETTI. le tavole finite da lui in Siena allo spedaletto che si chiama Mona Agnesa, nella quale dipinse e finì una storia con nuova e bella composizione. Ed allo Spedale grande nella facciata fece in fresco la natività di nostra Donna, e quando ella va fra le Vergini al Tempio: e ne' Frati di S. Agostino di detta città il capitolo, dove nella volta si veggono figurati gli Apostoli con carte in mano, ove è scritto quella parte del Credo che ciascheduno di loro fece; e a piè una storietta contenente con la pittura quel medesimo che è di sopra con la scrittura significato. Appresso nella facciata maggiore sono tre storie di S. Caterina Martire, quando disputa col tiranno in un Tempio, e nel mezzo la passione di Cristo con i ladroni in Croce e le Marie da basso che sostengono la Vergine Maria venutasi meno; le quali cose furono finite da lui con assai buona grazia e con bella maniera. Fece ancora nel palazzo della Signoria (1) di Siena in una sala grande la guerra d'Asinalunga, e la pace appresso e gli accidenti di quella; dove figurò una cosmografia perfetta, secondo que' tempi: e nel medesimo palazzo fece otto storie di verdeterra molto pulitamente. Dicesi che

<sup>(1)</sup> Queste pitture pochi anni sono da me osservate erano sufficientemente ben conservate, per rilevarne il meritato elogio del Vasari. F. G. D.

mandò ancora a Volterra una tavola a tempera che fu molto lodata in quella città; ed a Massa (1), lavorando in compagnia d'altri una cappella in fresco ed una tavola a tempera, fece conoscere a colo-ro, quanto egli di giudicio e d'ingegno nell' arte della pittura valesse; ed in Orvieto dipinse in fresco la cappella mag-giore di S. Maria. Dopo quest' opere capi-tando a Firenze, fece in S. Procolo una tavola (2), ed in una cappella le storie di S. Niccolò in figure piccole per soddisfare a certi amici suoi desiderosi di veder il modo dell' operar suo (3). Ed in sì breve tempo condusse, come pratico, questo la-voro, che gli accrebbe nome e riputazione E questa opera, nella predella infinita. della quale fece il suo ritratto, fu causa che l'anno 1335. fu condotto a Cortona per ordine del Vescovo degli Ubertini al-lora Signore di quella città, dove lavorò nella Chiesa di S. Margherita, poco in-

(3) Queste pitture non son più in detta Chiesa es-

sendo rimodernata, Nota dell' Ediz, di Firenze.

<sup>(1)</sup> Per quante diligenze adoperassi in Massa, non mi riuscì trovare vestigio di dette pitture; qual maraviglia però, se quell'aria malsana a pochissime famiglie concede far serie di Avi e di Nipoti? F. G. D.

<sup>(2)</sup> La tavola che Ambrogio sece per una cappella di S. Paolo, è ora attaccata al muro, e rappresenta una SS. Vergine, e vi è scritto: Ambrosius Laurentii de Senis MCCCXXXIII. il che viene anche osservato dal Cinelli nelle giunte alle Bellezze di Firenze del Bocchi a c. 389. Nota dell' Ediz. di Roma.

DI AMBROGIO LORENZETTI. 107 nanzi stata fabbricata a i frati di S. Francesco nella sommità del monte, alcune cose, e particolarmente la metà delle volte (1) e le facciate così bene, che ancora che oggi siano quasi consumate dal tempo, si vedono ad ogni modo nelle figure affet-ti bellissimi, e si conosce che egli ne fu meritamente commendato. Finita quest' opera, se ne tornò Ambrogio a Siena, dove visse onoratamente il rimanente della sua vita, non solo per essere eccellente maestro nella pittura, ma ancora perchè avendo dato opera nella sua giovanezza alle lettere, gli furono utile e dolce compagnia nella pittura, e di tanto ornamento in tutta la sua vita, che lo renderono non meno amabile e grato, che il mestiero della pittura si facesse. Laonde non solo praticò sempre con letterati e virtuosi uomini, ma fu ancora con suo molto onore ed utile adoperato ne'maneggi della sua Repubblica. Furono i costumi d'Ambrogio in tutte le parti lodevoli (2), e piuttosto di

(1) Se la memoria non m'inganna, queste pitture

non esistono più a giorni nostri. F. G. D.

<sup>(2) \*</sup> Furono i costumi suoi molto lodevoli e come di gran Filosofo ... furono dunque le pitture di que sto artefice nel MCCCXLI. . . et . . felicissimamente e cristianamente passò da questa all'altra vita, et su pianto da tutti quelli che avevano pratica con esso lui, et i suoi cittadini, per l'onore che egli nell'una e nell'altra scienza aveva fatto alla patria, della morte di lui infinitamente e per molto tempo si dolsero,

gentiluomo e di filosofo, che di artefice; e quello che più dimostra la prudenza degli uomini, ebbe sempre l'animo disposto a contentarsi di quello che il mondo ed il tempo recava, onde sopportò con animo moderato e quieto il bene ed il male che gli venne dalla fortuna. E veramente non si può dire quanto i costumi gentili e la modestia con l'altre buone creanze siano onorata compagnia a tutte l'arti, ma particolarmente a quelle che dall' intelletto e da' nobili ed elevati ingegni procedono; onde dovrebbe ciascuno rendersi non meno grato con i costumi, che con l'eccellenza dell' arte. Ambrogio finalmente nell'ultimo di sua vita fece con molta sua lode una tavola a Monte Oliveto di Chiusuri. E poco poi d'anni 83. passò felicemente e cristianamente a miglior vita (1). Furono le opere sue nel 1340. (2).

Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>»</sup> come si vede per l'iscrizione che essi gli fecero, » cioè; Ambrosii interitum ec. Vedi la prima edizione. » F. G. D.

<sup>(1)</sup> Morì Ambrogio intorno agli anni 1360. e gli su satto dai suoi cittadini quest' elogio!

Ambrosii interitum quis satis doleat? Qui viros nobis longa aetate mortuos Restituebat arte et magno ingenio. Picturae decus vivas astra desuper.

<sup>(2)</sup> Nella prima edizione il Vasari pose l'opere di

Come s'è detto, il ritratto di Ambrogio si vede di sua mano in S. Procolo nella predella della sua tavola con un cappuccio in capo. E quanto valesse nel disegno si vede nel nostro libro, dove sono alcune cose di sua mano assai buone.

Pietro nel 1339. e quelle di Ambrogio nel 1341., come si disse nella nota antecedente, e nella seconda edizione riferisce quelle di Pietro al 1350., e di Ambrogio al 1340.; ben inteso che non si debbono prendere questi anni a rigore, ma a un dipresso. Pietro nel 1355. dicesi chiamato ad Arezzo, e Ambrogio a Firenze nel 1335. La qual cosa combinata con le notizie da me pubblicate nel 2. tomo delle Lettere Sanesi mi persuade che Ambrogio sia stato maggiore di età a Pietro; anzi pare fuori di dubbio, confrontando il ritratto che di se fece quegli in Firenze l'anno 1334.; mentre quello di Pietro appare più giovine, quantunque fatto dal Bolgarini suo discepolo, il quale fiorì parecchi anni dopo. Vedi le dette Lettere Sanesi tom. 2. p. 210. F. G. D.







Pictro Cavallini

## VITA

DI

## PIETRO CAVALLINI

PITTORE ROMANO.

Essendo già stata Roma molti secoli priva non solamente delle buone lettere e della gloria dell'armi, ma eziandio di tutle scienze e buone arti (1), come Dio vol-

<sup>(1) »</sup> Era già stata Roma anni più di seicento non solamente priva delle buone lettere e della buona glo» ria dell'armi, ma eziandio di tutte le scienze e di 
» tutte le virtù, e d'ogni buono artefice; pure quando 
» Dio volse, le diede uno che l'ornò grandemente. 
» Costui fu dipintore, e chiamossi Pietro Cavallini Ro» mano, perfettissimo maestro di musaico ec. ». Si ver-

le, nacque in essa Pietro Cavallini in que' tempi che Giotto, avendo, si può dire, tornato in vita la pittura, teneva fra i pittori in Italia il principato. Costui dunque essendo stato discepolo di Giotto, e avendo con

gognò probabilmente il Vasari di quest' esordio, e lo temperò come si vede nella seconda edizione. Del rimanente Roma non è stata mai così povera di virtù, di scienze, e di artefici, come cre le il nostro scrittore Aretino; anzi alla corte de Sommi Pontefici era nei bassi tempi il buono delle arti e delle scienze; e i Cosmati, per tacere degli altri, erano musaicisti sufficienti, prima che Giotto capitasse a Roma: e considerate le opere del Cavallini, che fu coetaneo a Giotto, è molto probabile che questi sia stato allievo dei Cosmati e non di Giotto. La qual cosa sempre più chiaramente dimostra che il sistema Vasariano di derivare i primi maestri di qualche eccellenza nel disegno dalla sola Firenza vacilla in ogni vita di artefici stranieri, ancorchè si stia a ciò che ne scrive M. Giorgio medesimo, e per poco si rifletta alle moltissime contraddizioni, alle quali il detto sistema va soggetto. È ben vero che lo scrittore più d'un passo emendò nella seconda edizione delle vite, per cui nella prima il sistema non solamente appare insussistente, ma odioso per la soverchia lode data a una città, e ingiurioso alle altre per i loro pregi mal conosciuti, o non posti nel loro giusto lume. Basti per ogni esempio ciò che nella prima edizione scrisse di Pietro Laurati, cioè di Lorenzo, pittor Sanese: » imitando (dice » egli) la maniera di Giotto, già per tutta Toscana da » infiniti maestri divulgata . . . . essendo il primo in » Siena che dipingesse in fresco in tavola, lavorando » al miglior modo ec. contentandosi poi nella seconda di dire che egli » fu primo d'introdurre in Siena il buon » modo della pittura ». Ma dove lascia egli » quel Fra » Jacopo di S. Francesco, che molte diecine d'anni » prima lavorò di musaico la scarsella dopo lo altare \* nella . . . . Chiesa di S. Giovanni (di Firenze) »? Eppure il solo ritratto di questo buon Frate, che egli fece da per se con un ginocchio a terra e con un compasso in atto di segnare il musaico della tribuna di S.

esso lui lavorato nella nave di musaico in S. Pietro, fu il primo che dopo lui illuminasse quest'arte, e che cominciasse a mostrar di non essere stato indegno discepolo di tanto maestro, quando dipinse in Araceli sopra la porta della sagrestia alcune storie che oggi sono consumate dal tempo, e in S. Maria di Trastevere moltissime cose colorite per tutta la Chiesa in fresco. Dopo lavorando alla cappella maggiore (1) di musaico e nella facciata dinanzi alla Chiesa, mostrò nel principio di cotale lavoro senza l'ajuto di Giotto saper non meno esercitare e condurre a fine il musaico, che avesse fatto la pittura: facendo ancora nella Chiesa di S. Grisogono molte storie a fresco, s'ingègnò farsi conoscer similmente per ottimo discepolo di Giotto e per buono artefice. Parimente pure in Traste-

Gio. Laterano, vale più assai del ritratto, che Giotto fece di Bonifacio VIII. riposto nella medesima Basilica, e intorno a cui è probabile, per non dir certo, che Giotto avrà spiegato tutte l'ali del suo genio dominante, per farlo il meglio che per esso potesse farsi. Dove la-sciò Simone da Siena, di cui il Petrarca fa un elogio

uguale a Giotto? F. G. D.

<sup>(1)</sup> Sono rimasi solo in piedi i musaici della cappella maggiore, cioè della tribuna, che son quelli di figure piccole. Perchè le figure grandi in piedi poste nel concavo di detta tribuna sono molto più antiche. Anche il portico di Santa Maria Trastevere credo che fosse tutto dipinto dal Cavallini; ma essendo stato imbiancato, le pitture sono perite. Solamente è stato portato rispetto a una SS. Nunziata e a qualche altra figura, che dalla maniera si ravvisa essere opere del nostro artefice. Nota dell' Ediz. di Roma.

vere dipinse in S. Cicilia quasi tutta la Chiesa di sua mano, e nella Chiesa di S. Francesco appresso Ripa molte cose (1). In S. Paolo poi fuor di Roma fece la facciata che v'è di musaico, e per la nave del mezzo molte storie del Testamento vecchio. E lavorando nel capitolo del primo chiostro a fresco alcune cose, vi mise tanta diligenza, che ne riportò dagli uomini di giudicio nome d'eccellentissimo maestro, e fu perciò dai prelati tanto favorito, che gli fecero dare a fare la facciata di S. Pietro di dentro fra le finestre, tra le quali fece di grandezza straordinaria, rispetto alle figure che in quel tempo s'usavano, i quattro Evangelisti lavorati a bonissimo fresco, e un S. Pietro e un S. Paolo, e in una nave buon numero di figure, nelle quali per molto piacergli la maniera Greca, la mescolò sempre con quella di Giotto. E per dilettarsi di dare rilievo alle figure, si conosce che usò in ciò tutto quello sforzo, che maggiore può immaginarsi da uomo. Ma la migliore opera, che in quella città facesse, fu nella detta Chiesa d'Araceli sul Campidoglio, dove dipinse in fresco nella volta della tribuna maggiore la nostra Donna col figliuolo in brac-

<sup>(1)</sup> Le pitture di S. Grisogono e di S. Cecilia anch' esse son perite, e quasi autte l'altre che fece in Roma. Nota dell' Ediz. di Roma.

cio circondata da un cerchio di sole, e da basso Ottaviano Imperatore, al quale la Sibilla Tiburtina mostrando Gesù Cristo, egli lo adora; le quali figure in quest'opera, come si è detto in altri luoghi, si sono conservate molto meglio che l'altre, perchè quelle, che sono nelle volte, sono meno offese dalla polvere, che quelle che nelle facciate si fanno. Venne dopo quest' opere Pietro in Toscana per veder l'opere degli altri discepoli del suo maestro Giotto e di lui stesso; e con questa occasione dipinse in S. Marco di Firenze molte figure che oggi non si veggio-no, essendo stata imbiancata la Chiesa, eccetto la Nunziata che sta coperta accanto alla porta principale della Chiesa (1). In S. Basilio ancora al canto alla macina fece in un muro un' altra Nunziata a fresco tanto simile (2) a quella che prima

<sup>(1)</sup> E di presente ancora si conserva, come quella di S. Basilio. Il Richardson tom. III. a c. 141. dice che rappresentò la Madonna svenuta, il che non è vero. Nota dell' Ediz di Roma.

<sup>(2)</sup> Dopo avere esaminate quasi tutte le opere che ci restano di Giotto e del Cavallini, mi pare che fra esse vi sia molta parte di quella differenza, che una lunga pratica lascia discernere anche tra gli estremi del gosso, come del bello. Dubito fortemente, che il Vasari dovesse scrivere Urbano IV., di cui è facil cosa che Pietro facesse il ritratto; siccome quegli, che risedendo in Orvieto, quando successe il miracolo di Bolseno circa il 1264. ordinò la cappella del SS. Corporale nell'anno medesimo, e al Cavalhni le pitture a fresco per le

aveva fatto in S. Marco ed a qualunque altra (1) che è in Firenze, che alcuni credono, è non senza qualche verisimile, che tutte siano di mano di questo Pietro; e di vero non possono più somigliare l'una l'altra di quello che fanno. Fra le figure che fece in S. Marco detto di Firenze fu il ritratto di Papa Urbano V. con le teste di S. Pietro e S. Paolo di naturale, dal qual ritratto ne ritrasse Fr. Giovanni da Fiesole quello che è in una tavola in S. Domenico pur di Fiesole; e ciò fu non picciola ventura, perchè il ritratto che era in S. Marco, con molte altre figure che erano per la Chiesa in fresco, furono, come si è detto, coperte di bianco, quando quel convento fu tolto a i Monaci che vi stavano prima (2) e dato ai Frati Predicatori, per imbiancare ogni cosa con poca avvertenza e considerazione. Passando poi nel tornarsene a Roma per Ascesi non solo per vedere quelle fabbriche e quelle così notabili opere fattevi dal suo maestro e da alcuni suoi condiscepoli, ma per la-

facciate di quella tuttora sufficientemente conservate. F.

(2) I Monaci Salvestrini. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> Ed a qualunque altra. Si legga: ed a qualcun' altra, che così si hi nell'edizione dei Giunti, e così si dee leggere, perchè il Vasari aveva in mente d'accen-nar qui una Nunziata particolare che egli non nomina, ma vi allude nella pagina 202. seg, dove si vegga la 2. nota. Nota dell' Ediz. di Roma.

sciarvi qualche cosa di sua mano, dipinse a fresco nella Chiesa di sotto di S. Francesco, cioè nella crociera che è dalla banda della Sagrestia, una Crocifissione (1)
di Gesù Cristo con uomini a cavallo armati in varie fogge e con molta varietà
d'abiti stravaganti e di diverse nazioni straniere. In aria fece alcuni Angeli, che fermati in su l'ali in diverse attitudini piangono dirottamente, e stringendosi alcuni
le mani al petto, altri incrociandole (2),
e altri battendosi le palme, mostrano avere estremo dolore della morte del figliuolo di Dio; e tutti dal mezzo in dietro ovvero dal mezzo in giù sono convertiti in
aria.

In questa opera, che è bene condotta nel colorito che è fresco e vivace, e tanto bene nelle commettiture della calcina, che ella pare tutta fatta in un giorno, ho trovato l'arme di Gualtieri Duca di Atene; ma per non vi essere nè millesimo nè altra scrittura, non posso affermare che ella fusse fatta fare da lui. Dico bene, che

<sup>(1)</sup> Il P. Resta nel suo Parnasso pittorico o sia catalogo de suoi disegni ne registra uno di mano del Cavallini, che rappresentava una Crocifissione di Gesù Cristo. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Incrociandole. Nella stampa de' Giunti si legge a incrochiandole con errore manifesto. Deve dire incrocicchiandole, così a c. 216. v. 27. dove si legge per un simile errore incrocchiate le gambe, si corregga: incrocicchiate le gambe. Nota dell' Ediz. di Roma.

oltre al tenersi per fermo da ognuno che ella sia di mano di Pietro, la maniera non potrebbe più di quello, che ella fa, parer la medesima: senza che si può credere, essendo stato questo pittore nel tem-po che in Italia era il Duca Gualtieri, così che ella fusse fatta da Pietro, come per ordine del detto Duca. Pure creda ognuno come vuole, l'opera come antica non è se non lodevole, e la maniera, oltre la pubblica voce, mostra ch'ella sia di mano di costui. Lavorò a fresco il medesimo Pietro nella Chiesa di S. Maria d'Orvieto, dove è la SS. Reliquia del Corporale, alcune storie di Gesù Cristo e del corpo suo con molta diligenza; e ciò fece, per quanto si dice, per M. Benedetto di M. Buonconte Monaldeschi Signore in quel tempo, (1) anzi tiranno di quel-

<sup>(1)</sup> Era bensì potente e ricca in Orvieto a que' tempi la gente Monaldesca, e Niccolò IV. andando da Rieti a detta città per porre solennemente con le sue mani la pietra fondamentale del Duomo di S. Maria l'anno 1290. pernottò in un castello di quella: però oltre alle nobilissime prove che nella nostra storia del medesimo Tempio si vedranno dell'antica e costante fedeltà degli Orvietani verso la Santa Sede, anche in mezzo alle vicende più feroci delle civili discordie, i Monaldeschi ebbero a fronte i Filippeschi e altre famiglie, che loro contrastarono il fare da tiranni e da Signori della patria. E come si disse poc' anzi, le pitture della cappella del SS. Corporale furono ordinate probabilissimamente da Papa Urbano IV. il quale, come in detta storiz dimostrasi, celebrò per la prima volta la festa e la pro-

la città. Affermano similmente alcuni che Pietro fece alcune sculture, e che gli riuscirono, perchè aveva ingegno in qualunque cosa si mettea a fare, benissimo, e che è di sua mano il Crocifisso (1), che è nella

cessione solenne del Corpus Domini in Orvieto. Le memorie di quei tempi disperse dagli Archivi Orvietani, e il trovare poi ne' tempi posteriori un pittore di detta città, nominato Ugolino di prete Ilario, a dipingere la volta di essa Cappella, non meno che la tribuna dell'altar maggiore, mi fece credere che nè il Cavallini nella cappella nè i Lorenzetti nelle facciate sotto la tribuna avessero dipinta alcuna cosa in Orvieto: però riflettendo alla diversa maniera che pur si vede (benchè in piccolo) nei dipinti della Volta e della tribuna, che da quella delle rispettive facciate differente apparisce a chi ne ha fatto pratica, io sono di parere che il Vasari. qui dica bene, e che i detti due pittori nei luoghi accennati abbiano fatte le pitture indicate; tanto più che il Lorenzetti nelle facciate della tribuna fece le medesime invenzioni e storie, che il Vaseri descrive nella vita di quelli, e che dalla maniera di quelle, che sono tuttavia ben conservate nella prima sala del palazzo pubblico di Siena, si conoscono opera di un medesimo pennello. Le pitture del Cavallini in Orvieto sono, come dissi, sufficientemente conservate, e non mancano d'espressione; come si vede in quella storia in cui S. Tommaso d'Aquino presenta l'Ostia consacrata ad una donna che voleva farsi credere la Madre di Dio, dicendole: Si mater Dei es, hunc filium tuum adora, e restò smascherata l'impostura. Il miracolo di Bolseno si vede espresso nell'istesso modo in cui lo espresse nel Reliquiario Ugolino da Siena; ma della pittura poco ora ne rimane. F. G. D.

(1) Anche l'Abate Titi attribuisce questo tanto venerato Crocifisso al Cavallini, e cita a favore di questa opinione l'Alberti Romano nel trattato della pittura. Al medesimo Cavallini attribuisce anche il Crocifisso che è nella prima cappella della Basilica di San Pietro a man ritta dell'ingresso in Chiesa. Nota dell'Ediz. di Roma,

gran Chiesa di S. Paolo fuor di Roma, il quale, secondo che si dice e credere si dee, è quello che parlò a S. Brigida l'anno 1370. Erano di mano del medesimo alcune altre cose di quella maniera, le quali andarono per terra quando fu rovinata la Chiesa vecchia di S. Pietro per rifar la nuova. Fu Pietro in tutte le sue cose diligente molto, e cercò con ogni studio di farsi onore e acquistar fama nell'arte. Fu non pure buon Cristiano, ma divotissimo e amicissimo de' poveri, e per la bontà sua amato non pure in Roma sua patria, ma da tutti coloro che di lui ebbono cognizione o dell'opere sue. E si diede finalmente nell'ultima sua vecchiezza con tanto spirito alla religione, menando vita esemplare, che fu quasi tenuto Santo. Laonde non è da maravigliarsi, se non pure il detto Crocifisso di sua mano par-lò, come si è detto, alla Santa, ma ancora se ha fatto e fa infiniti miracoli una nostra Donna di sua mano (1) la quale

<sup>(1)</sup> Il Richardson tom. 3. a c. 142. scrive che questa SS. Vergine Annunziata è in atto di svenirsi, il che è falso, come si può vedere dalle innumerabili copie di questa Nunziata, ricavate da quella che il Granduca fece fare per mandare a regalare a S. Carlo Borromeo. Ella è a sedere in atto compostissimo e di somma quiete, con la testa dolcemente rivolta in alto, ed esprime tanto bene, quanto avrebbe potuto fare Raffaello, l'esser totalmente rimessa alla volontà di Dio, talchè pare di sentirle dire: Fiat mihi secundum verbum tuum. È poi

per lo migliore non intendo di nominare, sebbene è famosissima (1) in tutta Italia, e sebbene son più che certo e chiarissimo per la maniera del dipingere [ch' ell' è di mano di Pietro, la cui lodatissima vita e pietà verso Dio fu degna di essere da tutti gli uomini imitata. Nè creda nessuno per ciò, che non è quasi possibile, e la continua sperienza ce lo dimostra, che si possa senza il timore e grazia di Dio, e senza la bontà de'costumi ad onorato grado pervenire. Fu discepolo di Pietro Cavallini Giovanni da Pistoja che nella patria fece alcune cose di non molta importanza. Morì finalmente in Roma d'età di anni 85. di mal di fianco preso nel lavorare in muro, per l'umidità e per lo star continuo a tale esercizio (2).

del tutto falso quel che soggiunse il Richardson, che questo partito di far la Madonna svenuta alla comparsa dell'Angelo, sia il più proprio che possa eleggere un pittore, talchè si maraviglia che nessuno si sia attenuto a questo. Il Vangelo dice, che ella si turbò, ma non sì, che ella tramortisse, anzi mostra il contrario, mentre che riporta tutto lo scambievole colloquio che ella ebbe con l'Angelo. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> Pare che accenni la famosissima e cotanto celebre Nunziata di Firenze che è nella Chiesa de' Servi e in somma venerazione. Vedasi il Bocchio nelle Bellezze di Firenze a c. 431., e la vita di Antonio Domenico Gabbiani d'Ignazio Hugford, prima edizione in fogl. a c. 35. e la seconda in quarto a c. 30. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Il ritratto di Pietro Cavallini manca nell'edizione de' Giunti, ma ritrovato di poi fu aggiunto nel-

Furono le sue vitture nel 1364. Fu sepolto in S. Paolo fuor di Roma orrevolmente con questo epitaffio:

Quantum Romanae Petrus decus addidit urbi, Pictura tantum dat decus ipse polo.

l'edizione di Bologna, donde si è ricavato il nostro. Nota dell' Ediz. di Roma. Questo ritrovamento ha del predigioso.

00





Simone Tanese

## VITA DI SIMONE E LIPPO MEMMI

PITTORI SANESI (1).

Felici veramente si possono dire quegli uomini che sono dalla natura inclinati a quell'arti che possono recar loro non pure onore e utile grandissimo, ma che è più, fama e nome quasi perpetuo. Più felici poi sono coloro che si portano dal-

<sup>(1)</sup> Sotto una tavola da altare, che io vidi più volte nella Chiesa di S. Ansano di Siena, sta scritto così: Anno Domini 1333. Simon Martini et Lippus Memmi me direxerunt. Simone di Martino e Lippo di Memmo furon cognati e amicissimi. F. G. D.

le fasce, oltre a cotale inclinazioae, gen-tilezza e costumi cittadineschi che gli ren-dono a tutti gli uomini gratissimi. Ma più felici di tutti finalmente (parlando degli artefici) sono quelli che, oltre all'avere da natura inclinazione al buono e dalla medesima e dalla educazione costumi nobili, vivono al tempo di qualche famoso Scrit-tore, da cui per un piccolo ritratto o altra così fatta cortesia delle cose dell'arte si riporta premio alcuna volta, mediante li loro scritti, d'eterno onore e nome. La qual cosa si dee fra coloro, che attendono alle cose del disegno, particolarmente desiderare e cercare dagli eccellenti pittori; poichè l'opere loro, essendo in superficie e in campo di colore, non possono avere quell'eternità che danno i getti di bronzo e le cose di marmo alle sculture o le fabbriche agli architetti. Fu dunque quella di Simone grandissima ventura (1) vivere al tempo di Messer Francesco Petrarca, e abbattersi a trovare in Avignone alla Corte questo amorosissimo poeta desidero-

<sup>(1)</sup> Fu certamente gran ventura quella di Simone, il ritrovare un poeta de' più eccellenti e celebri che abbia avuto il mondo, che eternasse il suo nome nelle sue rime: ventura che Alessandro Magno invidiò ad Achille. Ma fu poca ventura del poeta l'abbattersi in un pittore che avesse un nome tanto poco confacente alla delicatezza ed eleganza de' suoi versi. Nota dell'Ediz. di Roma.

so di avere l'immagine di Madonna Laura di mano di maestro Simone, perciocche avutala bella, come desiderato avea, fece di lui memoria in due Sonetti, l'uno de' quali comincia (1):

Per mirar Policleto a prova fiso Con gli altri che ebber fama di quell'arte.

## E l' altro (2):

Quando giunse a Simon l'alto concetto, Ch' a mio nome gli pose in man lo stile.

E in vero questi Sonetti e l'averne fatto menzione in una delle sue lettere famigliari nel quinto libro che comincia; Non sum nescius, hanno dato più fama alla povera vita di maestro Simone (3), che non hanno fatto nè faranno mai tutte

<sup>(1)</sup> Petrarc. Son. 56. Nota dell'Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Petrarc. Son. 57. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> La vita di Simone su splendida e onorata al pari di quella di Giotto. Visse egli e conversò samigliaramente con i primi Signori e Letterati dell'età sua, stipendiato dalla patria, benchè lontano; morì alla corte del Papa in Avignone, e nella Chiesa di S. Domenico di Siena ebbe onorifici sunerali E sebbene l'amicizia del Petrarca abbia contribuito alla celebrità del suo nome, pure di questo pregio egli godeva anche prima di avere conosciuto il Poeta; e le pitture di lui bastano a meritargli uno de' primi posti fra i pittori del secolo XIV. F. G. D.

l'opere sue; perchè elleno hanno a venire quando che sia meno, dove gli scritti
di tant' uomo viveranno eterni secoli. Fu
dunque Simone Memmi Sanese eccellente
dipintore, singolare ne' tempi suoi, e molto stimato nella Corte del Papa; perciocchè dopo la morte di Giotto maestro suo,
il quale egli aveva seguitato a Roma quando fece la nave di musaico e l'altre cose,
avendo nel fare una Vergine Maria nel
portico di S. Pietro, ed un S. Pietro e S.
Paolo a quel luogo vicino dove è la pina
di bronzo (1), in un muro fra gli archi
del portico dalla banda di fuori, contraffatto la maniera di Giotto, ne fu di maniera lodato (2), avendo massimamente in

<sup>(1)</sup> La pina di bronzo, di cui fa menzione Dante Infern. Cant. . . . che si dice essere stata sopra la mole d'Adriano e ora è nel giardino Vaticano sotto la nicchia fatta da Bramante nel fondo di esso giardino, stette gran tempo pressola facciata di S. Pietro. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Giulio Mancini nel suo Trattato inedito sopra le pitture antiche scrive, che quando Simone andò a Roma già era Maestro; la quale asserzione combina con quella del Vasari nella vita di Giotto; per cui sappiamo che il Cortigiano di Papa Benedetto, incaricato di cercare per la Toscana i migliori maestri per le opere da farsi nella Basilica Vaticana, prima di abboccarsi con Giotto parlò con molti maestri a Siena, e certamente con Simone, il quale lavorò in detta Basilica in competenza del maestro Fiorentino. Il Vasari, a cui il sistema di dedurre da Firenze tutto il primo magistero dell'Arte risorgente fece ombra e lo indusse in varie contraddizioni, si scordò quasi in ogni vita degli artefici

quest' opera ritratto un sagrestano di S. Pietro che accende alcune lampade a dette figure molto prontamente, che Simone fu chiamato in Avignone alla Corte del Papa con grandissima istanza, dove lavorò tante pitture in fresco ed in tavole, che fece corrispondere l'opere al nome che di lui era stato là oltre portato. Perchè tornato a Siena in gran credito e molto perciò favorito, gli fu dato a dipignere dalla Signoria nel palazzo loro in una sala a fresco una Vergine Maria con molte figure attorno, la quale egli compiè di tutta perfezione con molta sua lode e utilità. E per mostrare che non meno sapeva fare in tavola, che in fresco, dipinse in detto palazzo una tavola che fu cagione

di ciò che scritto aveva de' precedenti; e dopo avere per esempio confessato che al tempo di Giotto eranvi in Siena molti maestri, nella vita di Simone dichiara all' improvviso anche Simone discepolo di Giotto, quantunque non lo sia stato mai; anzi dall'aver egli in Roma contralfatto la maniera di Giotto così felicemente, che fu chiamato in Avignone alla corte del Papa con grandissima istanza, come scrive qui il Vasari medesimo, si comprende che vi andò come emulo e compagno in quell' importante lavoro, e che l'opera sua corrispose amplissimamente al concetto che avevasi di esso Chi desidera tutte le notizie di Simone e di Lippo suo cognato potrà vederle nel tom. II. delle Lettere Sanesi, avvertendo di passaggio che lo stile di Simone supera quello di Giotto nel fare grandioso delle figure e nella fecondità dell' invenzioni espresse con la felicità possibile a quei tempi rozzi ancora nell'arte dal disegno. F. G. D.

che poi ne fu fatto far due in Duomo: e una nostra Donna col fanciullo in braccio in attitudine bellissima sopra la porta dell' Opera del detto Duomo, nella qual pittura certi Angeli, che sostenendo in aria uno stendardo, volano e guardano all' ingiù alcuni Santi che sono intorno alla nostra Donna, fanno bellissimo componimento e ornamento grande. Ciò fatto, fu Simone dal Generale di S. Agostino condotto in Firenze, dove lavoro il capitolo di Santo Spirito (1), mostrando inven-zione e giudicio mirabile nelle figure e ne' cavalli fatti da lui, come in quel luogo ne fa fede la storia della passione di Cristo, nella quale si veggiono ingegnosamente tutte le cose essere state fatte da lui con discrezione e con bellissima grazia. Veggonsi i Ladroni in Croce rendere il fiato, e l'anima del buono essere portata in Cielo con allegrezza dagli Angeli, e quella del reo andarne accompagnata da" diavoli tutta rabbuffata a i tormenti dell'inferno. Mostrò similmente invenzione e giudicio Simone nelle attitudini e nel pianto amarissimo che fanno alcuni Angeli in-

<sup>(1)</sup> Le pitture di questo capitolo non esistono, essendo stato rimodernato. All'Altare di esso vi è un Crocifisso di rilievo al naturale, e nel campo fu dipinto a fresco da Ant. Dom. Gabbiani la Vergine addolorata, S. Gio. Evangelista, e la Maddalena a piedi della croce. Nota dell' Ediz. di Livorno.

DI SIMONE E LIPPO MEMMI. 129 torno al Crocifisso. Ma quello che sopra tutte le cose è degnissimo di considerazione, è veder quegli spiriti che fendono l'aria con le spalle visibilmente, perchè qua-si girando sostengono il moto del volar loro. Ma farebbe molto maggior fede dell'eccellenza di Simone quest'opera, se oltre all'averla consumata il tempo, non fusse stata l'anno 1560. guasta da que' Padri, che per non potersi servire del ca-pitolo mal condotto dall'umidità, nel far, dove era un palco intarlato, una volta, non avessero gettato in terra quel poco che restava delle pitture di quest' uomo; il quale quasi in quel medesimo tempo dipinse in una tavola una nostra Donna ed un S. Luca con altri Santi a tempera, che oggi è nella cappella de'Gondi (1) in Santa Maria Novella col nome suo. Lavorò poi Simone tre facciate del Capitolo (2) della detta S. Maria Novella molto felice-

<sup>(1)</sup> In questa cappella non è più questo quadro, ma vi è il Crocifisso di legno intagliato da Brunellesco, di cui si tratterà nella vita di Donato, a concorrenza del quale egli lo fece. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Le pitture di questo Capitolo sono conservatissime, e la descrizione di esso capitolo fu fatta dal Sig.
Mecatti e stampata in Firenze nel 1737. Sarebbe stato
desiderabile che fossero state intagliate in rame diligentemente queste ed altre pitture secolo per secolo
delle più celebri e meglio conservate, perchè si vedesse il progresso che fece la pittura. Nota dell' Ediza
di Roma.

mente. Nella prima, che è sopra la porta donde vi si entra, fece la vita di S. Domenico, e in quella che segue verso la Chiesa figurò la Religione e Ordine del medesimo combattente contro gli Eretici figurati per lupi che assalgono alcune pe-core, le quali da molti cani pezzati di bianco e di nero sono difese, e i lupi ributtati e morti. Sonovi ancora certi Eretici, i quali convinti nelle dispute stracciano i libri, e pentiti si confessano, e così passano l'anime alla porta del Paradiso, nel quale sono molte figurine che fanno diverse cose. In Cielo si vede la gloria de' Santi e Gesù Cristo, e nel mondo quaggiù rimangono i piaceri e diletti vani in figure umane e massimamente di donne che seggono; tra le quali è Madonna Laura del Petrarca (1) ritratta di naturale ve-stita di verde con una piccola fiammetta di fuoco tra il petto e la gola. Evvi ancora la Chiesa di Cristo, ed alla guardia di quella il Papa, l'Imperatore, i Re, i Cardinali, i Vescovi, e tutti i Principi Cristiani, e tra essi accanto a un Cavalier

<sup>(1)</sup> Il Petrarca in più luoghi del suo Canzoniere riportati dal Baldinucci dec. 1. del sec 2. a c. 4 dice
che Madonna Laura andava vestita di verde, e specialmente quando di lei s' innamorò, come mostra il Baldinucci medesimo, spiegando con questa pittura un bel
passo della canz. In quelta parte ec. stanz. 3. che sarebbe
oscuro. Nota dell' Ediz. di Roma.

DI SIMONE E LIPPO MEMMI. di Rodi Messer Francesco Petrarca ritratto pur di naturale; il che fece Simone per rinfrescar nell'opere sue la fama di colui che l'aveva fatto immortale. Per la Chiesa universale fece la Chiesa di S. Maria del Fiore, non come ella sta oggi, ma come egli l'aveva ritratta dal modello e disegno che Arnolfo architettore aveva lasciato nell'Opera per norma di coloro che avevano a seguitar la fabbrica dopo lui; de' quali modelli per poca cura degli operai di S. Maria del Fiore, come in altro luogo s'è detto (1), non ci sarebbe memoria alcuna, se Simone non l'avesse lasciata dipinta in quest' opera. Nella terza facciata, che è quella dell'altare, fece la passione di Cristo, il quale uscendo di Gerusalemme con la Croce su la spalla, se ne va al Monte Calvario seguitato da un popolo grandissimo; dove giunto, si vede esser levato in Croce nel mezzo de' ladroni, con l'altre appartenenze che cotale storia accompagnano. Tacerò l'esservi buon numero di cavalli, il gettarsi la sorte da i famigli della corte sopra la ve-ste di Cristo, lo spogliare il Limbo de' Santi Padri, e tutte l'altre considerate in-

<sup>(1)</sup> Il Vasari qui addietro si è giustamente lamentato de' Ministri dell' opera del Duomo, che hanno lasciato andar male questo modello d'Arnolfo, e ora lo ripete, ma non mai abbastanza. Nota dell'Ediz. di Roma.

venzioni che sono non da maestro di quell' età, ma da moderno eccellentissimo. Conciossiachè pigliando le facciate intere, con diligentissima osservazione fa in ciascuna diverse storie (1) su per un monte, e non divide con ornamenti tra storia e storia, come usarono di fare i vecchi e molti moderni, che fanno la terra sopra l'aria quattro o cinque volte; come è la cappella maggiore di questa medesima Chiesa e il Campo Santo di Pisa; dove dipignendo molte cose a fresco, gli fu forza far contro sua voglia cotali divisioni, avendo gli altri pittori che avevano in quel luogo lavorato, come Giotto e

<sup>(1)</sup> Non so se sarà approvata la lode che dà il Vasari a' pittori antichi per avere in un medesimo quadro o in una medesima facciata di muraglia rappresentate più storie senza divisione alcuna, maniera seguitata fino a' tempi di Raffaello, il quale nelle stanze Vaticane dipinse S. Pietro in prigione in una facciata, e nella medesima lo stesso S. Pietro liberato dall'Angelo: e nella tavola di S. Pietro in Montorio rappresentò Gesù trasfigurato, e gli Apostoli che scongiurano un indemoniato. Non so nè pure se approveranno il biasimo che egli dà alla disposizione delle pitture di Campo Santo, e della cappella maggiore di S. Maria Novella, dove le varie storie sono divise tra loro, e fatte in varj spartimenti. Nè vale la ragione ch' egli adduce di vedere la terra dipinta sopra l'aria, poichè le pitture così spartite sono come tanti quadri attaccati al muro in una galleria, dove non si prende per inconveniente il vedere una marina sopra un quadro che rappresenti una storia o un paese. Nota dell' Ediz. di Roma.

DI SIMONE E LIPPO MEMMI. Buonamico suo maestro (1), cominciato a fare le storie loro con questo mal ordine. Seguitando dunque in quel Campo Santo per meno errore il modo tenuto da gli altri, fece Simone sopra la porta principale di dentro una nostra Donna in fresco portata in Cielo da un coro d'Angeli che cantano e suonano tanto vivamente, che in loro si conoscono tutti que' varj effetti che i musici cantando o sonando fare sogliono; come è porgere l'orecchio al suono, aprir la bocca in diversi modi, alzar gli occhi al Cielo, gonfiar le guance, ingrossar la gola, ed insomma tutti gli altri atti e movimenti che si fanno nella musica. Sotto questa Assunta in tre quadri fece alcune storie della vita di S. Ranieri Pisano. Nella prima, quando giovanetto sonando il salterio, fa ballar alcune fanciulle bellissime per l'arie de'volti e per l'ornamento degli abiti ed acconciatu-re di que' tempi (2). Vedesi poi lo stesso

<sup>(1)</sup> Cioè Giotto che fu il maestro di Simone (\*). Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(\*)</sup> Nel sistema Vasariano. F. G. D.

<sup>(2)</sup> L'artefice che ristorò queste pitture alterò no tabilmente lo stile di Simone. La quale infelicità nell'imitare la maniera de' pittori del XIV. secolo vedesi pur troppo negli audaci Guastadori moderni, i quali oggimata ardiscono di manomettere i dipinti istessi dell'inarrivazi bile Raffaello. F. G. D.

Ranieri, essendo stato ripreso di cotale lascivia dal Beato Alberto Romito, starsi col volto chino e lacrimoso e con gli occhi fatti rossi dal pianto tutto pentito del suo peccato, mentre Dio in aria circondato da un celeste lume fa sembiante di perdonargli. Nel secondo quadro è, quando Ranieri dispensando le sue facoltà a i poveri di Dio per poi montar in barca, ha intorno una turba di poveri, di storpiati, di donne, e di putti molto affettuosi nel farsi innanzi, nel chiedere, e nel ringraziarlo. E nello stesso quadro è ancora, quando questo Santo, ricevuta nel tempio la schiavina da pellegrino, sta dinanzi a nostra Donna che circondata da molti Angeli gli mostra che si riposerà nel suo grembo in Pisa; le quali tutte figure hanno vivezza e bell'aria nelle teste. Nella terza è dipinto da Simone, quando tornato dopo sette anni d'oltramare mostra aver fatto tre quarantane in Terra Santa, e che standosi in coro a udire i divini uffizj, dove molti putti cantano, è tentato dal demonio, il quale si vede scacciato da un fermo proponimento, che si scorge in Ranieri di non volere offendere Dio, ajutato da una figura fatta da Simone per la Costanza, che fa partir l'antico avversario non solo tutto confuso, ma con bella invenzione e capricciosa tutto pauroso, tenendosi nel fuggire le mani al capo e camminando con la fronte bassa e stretto nelle

spalle a più potere, e dicendo, come se gli vede scritto uscire di bocca: lo non posso più. E finalmente in questo quadro è ancora, quando Ranieri in sul monte Tabor inginocchiato vede miracolosamente Cristo in aria con Moisè ed Elìa; le quali tutte cose di quest' opera, ed altre che si tacciono, mostrano che Simone fu molto capriccioso, ed intese il buon modo di comporre leggiadramente le figure nella maniera di que' tempi. Finite queste storie fece due tavole a tempera nella medesima città, ajutato da Lippo Memmi suo fratello (1), il quale gli aveva anche ajutato dipingere il Capitolo di S. Maria Novella ed altre opere.

Costui, sebbene non fu eccellente, come Simone, seguitò nondimeno, quanto potè il più, la sua maniera, ed in sua compagnia fece molte cose a fresco in Santa Croce di Firenze, a' Frati Predicatori di S. Caterina di Pisa la tavola dell' altar maggiore, ed in S. Paolo a ripa d'Arno, oltre a molte storie in fresco bellissime, la tavola a tempera che oggi è sopra l'altar maggiore dentrovi una nostra Donna, S. Pietro e S. Paolo e S. Gio. Battista ed altri Santi; e in questa pose Lippo il suo nome. Dopo queste opere lavorò da

<sup>(1)</sup> Suo cognato e compagno in molte pitture. F. G. D.

per se una tavola a tempera a' Frati di S. Agostino in S. Giminiano, e n'acquistò tanto nome, che fu forzato mandar in Arezzo al Vescovo Guido de' Tarlati una tavola (1) con tre mezze figure che è oggi nella cappella (2) di S. Gregorio in vescovado. Stando Simone in Firenze a lavorare, un suo cugino architetto ingegnoso, chiamato Neroccio, tolse l'anno 1332. a far sonar la campana grossa del Comune di Firenze che per lo spazio di 17. anni nessuno l'aveva potuta far sonar senza dodici uomini che la tirassino (3). Costui dunque la bilicò di maniera, che due la potevano muovere, e mossa, un solo la sonava a distesa, ancorach' ella pesasse sedicimila libbre: onde, oltre l'onore, ne riportò per sua mercede trecento fiorini d'oro, che fu gran pagamento in que' tempi. Ma per tornare a i nostri due Memmi Sanesi, lavorò Lippo oltre alle cose dette,

<sup>(1)</sup> Questa tavola di Lippo Sanese è perduta, come anche molte altre pitture del medesimo Autore nominate qui dal Vasari. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Questa tavola e questa cappella di S. Gregorio nella Cattedrale Aretina più non esistono. Nota dell'Ediz. Fiorentina.

<sup>(3)</sup> Non è questo un piccol vanto della scuola Sanese, aver avuto in tempi così infelici un Architetto, il quale senza apparate di statica, con il naturale suo ingegno, come pochi anni sono fece Zabaglia in Roma, giunse felicemente al segno, dove con la pompa de' calcoli e con grave dispendio appena dopo lunghi studi giunge il Mattematico. F. G. D.

DI SIMONE E LIPPO MEMMI. 137 col disegno di Simone una tavola a tempera che fu portata a Pistoja e messa sopra l'altar maggiore della Chiesa di S. Francesco che fu tenuta bellissima. In ultimo tornati a Siena loro patria, cominciò Simone una grandissima opera colorita sopra il portone di Camollía, dentrovi la coronazione di nostra Donna con infinite figure, la quale, sopravvenendogli una grandissima infirmità, rimase imperfetta, ed egli vinto dalla gravezza di quella passò di questa vita l'anno 1345. (1) con grandissimo dolore di tutta la sua Città e di Lippo suo fratello, il quale gli diede onorata sepoltura in S. Francesco. Fini poi molte opere che Simone aveva lasciate imperfette; e ciò furono una passione di Gesù Cristo in Ancona sopra l'altar maggiore di S. Niccola, nella quale finì Lip-

<sup>(1)</sup> Nel Necrologio di S. Domenico di Siena si trowa questa memoria: Magister Simon Martini pictor mortuus est in Curia, cujus exequias fecimus in Conventu die
IV. mensis Augusti MCCCXLIV. E nei libri d'entrata ed
uscita de' Camarlinghi del 1344. trovansi queste partite:

Maestro Simone Martini dipentore ha avuto venti fioini d'oro, quali de'avere in vita sua, come appare
iscritto a sua ragione... M. Simone Martini ebbe
fiorini sette e due soldi: le quali vinti e tre lire e
quattro soldi demo per lui a M. Lippo Memmi in
mano di Grabiello di Miss. Mino suo garzone per lo
mangiare che si fecero per lo detto M. Simone:
Questi libri gli ho veduti nell'archivio dello Spedale antichissimo di S. Maria della Scala di Siena; e le dette
notizie stavano a carte 210. e 282. F. G. D.

ro quello che aveva Simone cominciato, imitando quella che aveva fatta nel Capitolo di S. Spirito di Firenze e finita del tutto il detto Simone. La quale opera sarebbe degna di più lunga vita, che peravventura non le sarà conceduta; essendo in essa molte belle attitudini di cavalli e di soldati che prontamente fanno in vari gesti, pensando con maraviglia se hanno o no crocifisso il figliuol di Dio. Finì similmente in Ascesi nella Chiesa di sotto di S. Francesco alcune figure che avea cominciato Simone all' altare di S. Elisabetta, il qual è all'entrar della porta che va nelle cappelle, facendovi la nostra Donna, un S. Lodovico Re di Francia, ed altri Santi, che sono in tutte otto figure insino alle ginocchia, ma buone e molto ben colorite. Avendo oltre ciò cominciato Simone nel refettorio maggiore di detto convento in testa della facciata molte storiette ed un Crocifisso (1) fatto a guisa d'albero di Croce, si rimase imperfetto e disegnato, come insino a oggi si può vedere, di rossaccio col pennello in su l'arricciato; il quale modo di fare era il cartone che i nostri maestri vecchi facevano per lavorare in fresco per maggior brevità; conciosussechè avendo spartita tutta

<sup>(1)</sup> Queste pitture son perite. Nota dell' Ediz. di Roma.

l'opera sorra l'arricciato, la disegnavano col pennello, ritraendo da un disegno piccolo tutto quello che volevano fare, con ringrandir a proporzione quanto avevano pensato di mettere in opera. Laonde come questa così disegnata si vede, e in altri luoghi molte altre, così molte altre ne sono che erano state dipinte, le quali scrostatosi poi il lavoro, sono rimase così disegnate di rossaccio sopra l'arricciato (1). Ma tornando a Lippo, il quale disegnò ragionevolmente, come nel nostro libro si può veder in un romito che incrocchiate le gambe (2) legge, egli visse dopo Simone dodici anni, lavorando molte cose per tutta Italia, e particolarmente due tavole (3) in Santa Croce di Firenze. E perchè le maniere di questi due fratelli si somigliano assai, si conosce l'una dall'altra a questo, che Simone si scriveva a piè delle sue opere in questo modo: Simonis Memmi Senensis opus. E Lippe, lasciando il proprio nome e non si

<sup>(</sup>t) Di questi disegni fatti sopra l'arricciato non ne è rimaso nessuno, per quel che io sappia, ma sarebbe cosa molto curiosa, se si fosse conservato quello, che il Vasari dice che a suo tempo si vedeva nel refettorio di S. Francesco d'Assisi. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Incrocchiate le gambe si corregga incrocicchiate, come è detto nella nota aggiunta qui poco sopra. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> Anche queste due tavole non si veggon più in S. Croce. Nota dell' Ediz. di Roma.

curando di far un latino così alla grossa, in quest' altro modo: Opus Memmi de Senis me fecit (1). Nella facciata del Capitolo di S. Maria Novella furono ritratti di mano di Simone, oltre al Petrarca e Madonna Laura, come s'è detto di sopra, Cimabue, Lapo architetto, Arnolfo suo figliuolo, e Simone stesso. E nella persona di quel Papa che è nella storia Benedetto XI. da Treviso Frate Predicatore, l'effigie del qual Papa aveva molto prima recato a Simone Giotto suo maestro, quando tornò dalla Corte di detto Papa che tenne la Sedia in Avignone. Ritrasse ancora nel medesimo luogo il Cardinale Niccola da Prato allato al detto Papa, il qual Cardinale in quel tempo era venuto a Fi-

<sup>(1)</sup> In varj modi Simone scrisse il suo nome sotto le pitture che egli fece, come ognuno può vederne qualche saggio nel tomo II. delle Lettere Sanesi. Nè l'iscrizione qui riferita dal Vasari indica una pittura di Lippo, bensì di Memmo suo padre. In Orvieto dipinse Lippo una tavola grande da altare, che ancora si vede a mano manca entrando nella cappella del SS. Corporale; sebbene ora stia coperta l'inscrizione che ora riferirò. Essa rappresenta la Madonna de Raccomandati, che tiene sotto il manto molta gente dinanzi a lei inginocchiata in atto di raccomandarsi al suo potentissimo Patrocinio; e da piedi della tavola sta scritto: Lippus de Sena nat. nos pincx. amena. Il fare di questa pittura è fiorito e vago; la qual cosa sempre più mi conferma nell'opinione che Gentile da Fabbiiano, il quale fu per qualche tempo in Siena, abbia appreso dalle opere di Simone e di Lippo quel suo fare così grazioso e bello. F. G. D.

renze Legato di detto Pontesice, come racconta nelle sue storie Giovanni Villani. Sopra la sepoltura di Simone su posto questo epitassio: Simoni Memmio pictorum omnium omnis aetatis celeberrimo. Vixitann. Lx. mens. 11. d. 111. (1). Come si vede

(1) In Siena non si trova questo epitassio, perchè veramente non morì in Siena, ma in Avignone, come si raccoglie dal Necrologio di S. Domenico di Siena. Con l'anno assegnato dal Villani della venuta di questo Cardinal Legato si è corretto qui addietro nella stampa de' Giunti, dove si leggeva 1300. e satto dire 1303. perchè in quell'anno stesso se n'andò. Il Signor Simon Peruzzi Gentiluomo Fiorentino lettore di lingua Toscana nello studio Fiorentino possiede due tavolette di marmo alte meno d'un palmo e larghe sette dita, che una contiene il ritratto del Petrarca, e l'altra quello di Madonna Laura. Dietro a questo sono questi versi:

Splendida luce, in cui chiaro si vede Il ben, che può mostrar nel mondo Amore. O vero exemplo del sovran valore, E d'ogni maraviglia in terra fede.

Nel rovescio del ritratto del Petrarca è inciso di carattere simile del xvi. secolo queste parole: Simon de Senis me fecit MCCCXLIV. Di queste due tavolette di marmo ne ha le forme di gesso l'eruditissimo Signor Manni, che anche ha fatto intagliare in rame il ritratto di esso Petrarca e gentilmente me ne ha comunicata la notizia e la stampa. Nota dell' Ediz. di Roma. (\*)

(\*) L' Editore Romano osserva che Giovanni Villani (lib. 8. cap. 69.) riferisce l'andata del Legato di Papa Benedetto a Firenze all'anno 1303. in cui Madonna Laura non poteva essere dipinta con altri nel chiostro di Santa Maria Novella, perchè non nata ancora; e in conseguenza quelle pitture siano state fatte da Simone in tempo differente da quello che notò il Vasari. Il riflesso è giudizioso; ma rimane a supplire con una correzione

nel nostro libro detto di sopra, non fu Simone molt' eccellente nel disegno, ma ebbe invenzione dalla natura, e si dilettò molto di ritrarre di naturale, ed in ciò fu tanto tenuto il miglior maestro de' suoi tempi, che 'l Sig. Pandolfo Malatesti lo mandò insino in Avignone a ritrarre Messer Francesco Petrarca, a richiesta del quale fece poi con tanta sua lode il ritratto di Madonna Laura.

all' inesattezza del nostro Scrittore. Noi tenteremo di farlo, lasciando a chi legge il giudizio del nostro supplemento. Simone ebbe probabilmente all' orecchio qualche Religioso Domenicano, e per avventura quel Fra Jacopo di Nipozzano architetto del Cappellone degli Spaguuoli, in cui ritrasse i noti uomini illustri, ed egli gli avrà suggerito di aggiungerci il ritratto del B. Benedetto da Trevigi già dell'ordine di S. Domenico e benemerito della Religione per i santi suoi costumi, non meno che per la difesa della fede, esprimendo in que' Cani pezzati di bianco e nero i seguaci di detto ordine, come notò il Ch. P. Richa; e pare in conseguenza che qui abbia detto meglio il Vasari del suo Commentatore. Ma che poi egli sbagliasse negli anni di Simone, siccome errò in quasi tutti quelli de' primi secoli, parmi che dica bene Monsig. Bottari, e io sono di parere che le dette pitture fossero fatte pochi anni prima del 1344. E se debbo aggiungere una mia congettura, qualunque ella siasi, dico, che il Vasari probabilmente in ciò più al vero si accostò nella prima, che non fece nella seconda edizione delle sue vite; perchè in quella si legge come segue: » Stando la Corte in Avignone per li co-» modi e per le voglie di Rapa Giovanni XXII., Simo-» ne fu fatto venire in quel luogo con grandissima » istanza, » in conseguenza cioè del credito acquistatosi nelle opere da esso fatte nel portico della Basilica Vaticana in competenza di Giotto suo emulo, e della stima grandissima in cui era tenuto da tutti i grandi o

Letterati dell' età sua: e trattenutosi colà circa tre anni. tornossene in Toscana carico di onori e di premj. Sono indotto a sospettare in tal modo, perchè trovo Simone impiegato in Siena dal 1319 quasi continuatamente sino al 1335., e dai libri sopra citati dello Spedale di Siena appare che egli fosse in patria anche nell'anno medesimo della sua morte. Quindi converrebbe dire che egli nel secondo o terzo mese dell'anno 1344, fosse ritornato in Avignone, se vogliamo intendere per Curia la Corte Pontificia. E sebbene il Vasari dica seguita in Siena la sua morte e ne riporti nella prima edizione un amplissimo Epitaffio (per cui, se si stesse alla lettera, il magistero di Giotto si ridurrebbe a zero), poco importa, sapendosi che gli Epitaffj furono quasi tutti coniati nel 1550. Tra le opere più belle di Simone dee annoverarsi la miniatura del MS. Virgiliano, che si vede nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, della quale una bella descrizione trasmessami dal Ch. Sig. Carlo Bianconi trovasi alla pag. 101. e segg. del tom. II. delle Lettere Sanesi.







Taddeo Gaddi

## VITA

DI

## TADDEOGADDI

PITTORE FIORENTINO.

mon magi et a less a particles si

y mailing and the first opening the same

E Bella e veramente utile e lodevole opera premiare in ogni luogo largamente la virtù, ed onorare colui che l'ha; perchè infiniti ingegni, che tal volta dormirebbono, eccitati da questo invito si sforzano con ogni industria di non solamente apprendere quella, ma divenirvi dentro eccellenti per sollevarsi e venire a grado utile e onorevole; onde ne segua onore alla patria loro, ed a se stessi gloria e ricchezze, e nobiltà a'discendenti loro, Vasari Vol. III.

che da cotali principi sollevati, bene spes-so divengono e ricchissimi e nobilissimi; nella guisa che per opera di Taddeo Gad. di pittore fecero i discendenti suoi. Il quale Taddeo di Gaddo Gaddi Fiorentino dopo la morte di Giotto, il quale l'aveva tenuto a Battesimo e dopo la morte di Gaddo era stato suo maestro ventiquattro anni, come scrive Cennino di Drea Cennini (1) pittore da Colle di Valdelsa, es-sendo rimaso nella pittura per giudizio e per ingegno fra i primi dell'arte, e maggiore di tutti i suoi condiscepoli, fece le sue prime opere con facilità grande datagli dalla natura, piuttosto che acquistata con arte, nella Chiesa di S. Croce (2) in Firenze nella cappella della sagrestia, dove insieme con i suoi compagni, discepoli del morto Giotto, fece alcune storie di S. Maria Maddalena con belle figure e abiti di que' tempi bellissimi e stravaganti. E nella cappella de' Baroncelli e Bandini, dove già aveva lavorato Giotto a tempera la tavola, da per se fece nel mu-

The state of the s

(2) Le pitture di Taddeo fatte in S. Croce sono parte perite e parte scolorite. Nota dell' Ediz. di Roma.

( ) 5

<sup>(1)</sup> Di Cennino d'Andrea Cennini vedi la vita nell Dec. 6. del sec. 2. a c. 90 del Baldinucci, e nel Vasari nella vita d'Agnolo Gaddi che segue più sotto. L'opera del Cennini qui accennata si trova nella Libreria Medicea di S. Lorenzo, in cui è questo di singolare che vi s'insegna la maniera di dipingere a olio. Nota dell'Ediz di Roma.

ro alcune storie in fresco di nostra Donna, che furono tenute bellissime. Dipinse ancora sopra la porta della detta sagrestia la storia di Cristo disputante co i Dottori nel Tempio, che fu poi mezza rovinata, quando Cosimo vecchio de' Medici fece il noviziato, la cappella e il ricetto dinanzi alla sagrestia, per metter una cornice di pietra sopra la detta porta. Nella medesima Chiesa dipinse a fresco la cappella de Bellacci e quella di S. Andrea allato ad una delle tre di Giotto; nella quale fece, quando Gesù Cristo tolse Andrea dalle reti e Pietro (1), e la crocifissione di esso Apostolo, cosa veramente e allora ch' ella fu finita e ne' giorni presenti an-cora commendata, e lodata molto. Fece sopra (2) la porta del fianco sotto la sepoltura di Carlo Marsupini Aretino un Cristo morto con le Marie lavorato a fresco, che fu lodatissimo. E sotto il tramezzo, che divide la Chiesa, a man sinistra sopra il

Tolse Giovanni dalle reti e Pietro, E nel regno del Ciel fece lor parte.

Nota dell' Ediz. di Roma,

<sup>(1)</sup> Allude il Vasari al verso del Petrarca Son. 4.

<sup>(2)</sup> Qui dee intendersi passato la porta verso l'altar maggiore; trovandosi usato spesso dal Vasari questo termine, sopra, per esprimere passato, verso la parte superiore, e la pittura nominata non vi è più. Nota dell' Ediz. di Roma.

Crocifisso (1) di Donato dipinse a fresco una storia di S. Francesco d'un miracolo, che fece nel risuscitar un putto che era morto cadendo da un verone, coll'apparire in aria. E in questa storia ritrasse Giotto suo maestro, Dante poeta, e Guido Cavalcanti, altri dicono se stesso. Per la detta Chiesa fece ancora in diversi luoghi molte figure che si conoscono da i pittori alla maniera. Alla compagnia del Tempio dipinse il Tabernacolo (2) che è in sul canto della via del Crocifisso, dentrovi un bellissimo deposto di Croce (3). Nel chiostro di Santo Spirito lavorò due storie negli archetti allato al capitolo; nell'uno de'quali fece quando Giuda vende Cristo, e nell'altro la cena ultima che fece con gli Apostoli. E nel medesimo convento sopra la porta del refettorio dipinse un Crocifisso ed alcuni Santi, che fanno conoscer fra gli altri che quivi lavorarono, che egli fu veramente imitator della maniera di Giotto da lui avuta sempre in grandis-

(2) Questo Tabernacolo ed il tramezzo nominato di sopra sono stati demoliti. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(1)</sup> Forse questo è il Crocifisso di Donatello, che gli fu criticato dal Brunellesco e che ora si trova nella Cappella de' conti Bardi posta in facciata della crociata in S. Croce a mano sinistra. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> Di Taddeo Gaddi la Deposizione citata dal Vasari nella sua vita, su riposta nel quarto gabinetto della R. Galleria di Firenze. Vedine la descrizione del Ch. Sig. Ab. Lanzi a pag. 70. Firenze 1782. F. G. D.

sima venerazione (1). Dipinse in S. Stefano del ponte vecchio la tavola e la predella dell'altar maggiore con gran diligenza; e nell'oratorio (2) di S. Michele in
orto lavorò molto bene in una tavola un
Cristo morto che dalle Marie è pianto e
da Nicodemo riposto nella sepoltura molto
divotamente. Nella Chiesa de' Frati de' Servi dipinse la cappella di S. Niccolò di
quelli del Palagio con istorie di quel Santo, dove con ottimo giudicio e grazia per
una barca quivi dipinta dimostrò chiaramente, com' egli aveva intera notizia del
tempestoso agitare del mare e della furia
della fortuna; nella quale mentre che i
marinari votando la nave, gittano le mer-

canzie, appare in aria S. Niccolò e gli libera da quel pericolo; la quale opera

<sup>(1)</sup> Questa tavola e le pitture del refettorio dei Servi, non esistono più essendo tutta la facciata principale del medesimo dipinta a fresco da Santi di Tito, e il rimanente in vari spazi modernamente da Giovanni Ferretti. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(2)</sup> Quest' oratorio adesso si chiama S. Carlo, e la tavola è stata circa al 1616. levata dall' altar maggiore e posta sopra la porta dalla parte di dentro, e messovi una tavola di Matteo Rosselli, dov'è un S. Carlo. Quella del Gaddi rappresentava la sepoltura data a G. C. dove sono le Marie e vari suoi discepoli, figure grandi quanto il naturale, ed è ben conservata. Nella predella o base di questa tavola sono molte piccole storie appartenenti alla passione di G. C.: il Cinelli a c. 70. e 71. l'attribuisce a Buffalmacco, nel che fu seguitato dal P. Richa a c. 31. del Tom. I. Nota dell' Ediza di Roma.

per esser piaciuta, e stata molto lodata fu cagione, che gli fu fatto dipingere la cappella dell'altar maggiore di quella Chiesa, dove fece in fresco alcune storie di nostra Donna, e a tempera in tavola me-desimamente la nostra Donna con molti Santi lavorati vivamente. Parimente nella predella di detta tavola fece con figure piccole alcune altre storie di nostra Donna, delle quali non accade far particolar menzione, poichè l'anno 1467. fu rovina-to ogni cosa, quando Lodovico Marchese di Mantova fece in quel luogo la tribuna che v'è oggi col disegno di Leon Battista Alberti e il coro de' Frati, facendo portar la tavola nel capitolo di quel convento; nel refettorio del quale fece da sommo sopra le spalliere di legname l'ultima ce-na di Gesucristo con gli Apostoli, e sopra quella un Crocifisso con molti Santi. Avendo posto a quest'opera Taddeo Gaddi l'ul-timo fine, fu condotto a Pisa; dove in S. Francesco per Gherardo e Buonaccorso Gambacorti fece la cappella maggiore in fresco molto ben colorità, con molte figure e storie di quel Santo e di S. Andrea e di S. Niccolò. Nella volta poi e nella facciata è Papa Onorio che conferma la regola, dov'è ritratto Taddeo di naturale in profilo con un cappuccio avvolto sopra il capo, ed a' piedi di quella storia sono scritte queste parole: Magister Taddeus Gaddus de Florensia pinxit hanc historiam Sancti Francisci et Sancti Andreae et Sancti Nicolai Anno Domini MCCXLII.

de mense Angusti.

Fece ancora nel chiostro pure di quel convento in fresco una nostra Donna col suo figliuolo in collo molto ben colorita: e nel mezzo della Chiesa quando si entra a man manca un S. Lodovico Vescovo a sedere, al quale S. Gherardo da Villamagna (i) stato frate di quell' Ordine raccomanda un Fr. Bartolommeo (2) allora guardiano di detto convento. Nelle figure della quale opera, perche furono ritratte dal naturale, si vede vivezza e grazia infinita in quella maniera semplice, che fu in alcune cose meglio, che quella di Giotto, e massimamente nell'esprimere il raccomandarsi, l'allegrezza, il dolore, e altri somiglianti affetti, che bene espressi fanno sempre onore grandissimo al pittore. Tornato poi a Fiorenza Taddeo, seguitò per lo Comune l'opera d'Orsanmichele e

<sup>(1)</sup> S. Gherardo da Villamagna Romito terziario di S. Francesco era Cavalier di Malta servente. La vita di lui fu scritta dal Brocchi e stampata in Lucca nel 1750. in 4. Parla di questo S. Gherardo D. Silvano Razzi nelle vite de Santi e Beati Toscani, il Vadingo negli Annali, il Bosio, e i Bollandisti. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Probabilmente il celebre autore delle Conformità di S. Francesco al Redentore; il qual Religioso Pisano da avvertire che non diè fuori la detta opera prima del 1390. F. G. D.

T Y X rifondò i pilastri delle logge, murandoli di pietre conce e ben foggiate, laddove erano prima stati fatti di mattoni, senza alterar però il disegno che lasciò Arnolfo, con ordine che sopra la loggia si facesse un palazzo (1) con due volte per conserva delle provvisioni del grano che faceva il popolo e comune di Firenze. La quale opera perchè si finisse, l'Arte di porta Santa Maria, a cui era stato dato cura della fabbrica, ordinò che si pagasse la gabella della piazza e mercato del grano e alcune altre gravezze di piccolissima im-portanza. Ma, il che importò molto più, fu bene ordinato con ottimo consiglio che ciascuna dell'Arti di Firenze facesse da per se un pilastro ed in quello il Santo avvocato dell'Arte in una nicchia, e che ogni anno per la festa di quello i Consoli di quell'Arte andassino a offerta, e vi te-nessino tutto quel di lo stendardo con la loro insegna; ma che l'offerta nondimeno fusse della Madonna per sovvenimento de'poveri bisognosi. E perchè l'anno 1333. per lo gran diluvio (2) l'acque avevano divorato le sponde del ponte Rubaconte, mes-so in terra il Castello Altafronte, e del

(2) Gio. Villani lib. xi. cap. I. descrive questo dia

luvio. Nota dell' Ediz, di Roma.

<sup>(1)</sup> Adesso questo gran palazzo serve per archivio generale, dove si conservano tutti gli stromenti fatti per mano di notajo. Nota dell' Ediz. di Roma.

ponte vecchio non lasciato altro che le due pile del mezzo, ed il ponte a Santa Trinità rovinato del tutto, eccetto una pila che rimase tutta fracassata, e mezzo il ponte alla Carraja, rompendo la pescaja d' Ognissanti, deliberareno quei che allora la città reggevano non volere che più quelli d' oltr'Arno avessero la tornata alle case loro con tanto scomodo, quanto quello era d' avere a passar per barche; perchè chiamato Taddeo Gaddi (1) per essere

<sup>(1)</sup> L'Editor Romano fa qui una lunga nota, di cui la prima parte contiene una difesa del nostro Giorgio, la quale senza danno si può tralasciare, e la seconda si ristringe a dubitare, se Taddeo abbia veramente diretto e architettato il ponte vecchio di Firenze, a motivo che il Vasari non dice apertamente che Taddeo sia stato architetto. Ma non lo dic' egli abbastanza chiaro, scrivendo che il Comune si rivolse ad essolui in assenza di Giotto suo maestro? Quasi tutti i pittori di quel secolo non professavano essi ancora l'altre due arti sorelle? La ragione che l'Editore Romano produce in conferma della sua opinione prova l'opposto; perchè Magister lapidum allora significava scultore, come dagli statuti da me pubblicati nel Tom. I. delle Lettere Sanesi apparisce evidentemente (Vedi pag. 280.). E Niccolò da Pisa nel contratto delle Sculture da farsi da esso nel pulpito di Siena dicesi Magister Niccholus lapidum (pag. 174. ivi), e nella Storia del Duomo d'Orvieto ne sono molti esempi. Per la qual cosa se Nero Fioravanti su maestro di pietre, dee intendersi scultore; nè con ciò pretendo negare che forse anche esso non sia stato architetto; solamente dico che dal nominarsi maestro di pietre non ne viene che egli sia stato architetto del ponte vecchio, e in conseguenza noi terremo col Vasari finchè non si produca contro di esso qualche ragione sus-

Giotto suo maestro andato a Milano, gli fecero fare il modello e disegno del ponte Vecchio, dandogli cura che lo facesse condurre a fine più gagliardo e più bello che possibile fosse; ed egli non perdonan-

sistente. Che se Gio. Villani (cap. 45. lib. 12.) in vece di notare il giorno 18. del 1345, in cui il ponte fu terminato, avesse fatto cenno dell'anno almeno in cui gli fu dato principio, si potrebbe anche meglio difender il Vasari. Nel fine della vita di Gaddo Gaddi egli scrive che Fr. Giovanni e Fr. Ristoro Domenicani rifecero il ponte alla Carraja e quello di S. Trinità rovinati pel diluvio del 1269. il primo di d'Ottobre, e convien dire che una terribil piena nel 1333. loro cagionasse il danno descritto dal nostro scrittore Aretino. Del rimanente, posta anche la morte di Giotto nell'anno 1336., non vi è difficoltà a persuadersi che egli fosse a Milano in detto anno 1333.; poichè solamente nel seguente 1334. egli si trova impiegato in Firenze a fondare il campanile del Duomo. E non v'è cosa più facile che Giotto da Milano suggerisse a Taddeo per lettere il modo di rifondare il ponte vecchio così, che più non temesse l'urto delle piene, e quello più tremendo di non pochi secoli, e che ripatriato per il campanile il Maestro di Taddeo, poco dopo lo ajutasse poi nel condurre felicemente a perfezione quello stabile edifizio che ben si merita gli elogi di ognuno, atteso il debil lume che agli artefici di quel tempo facevano le arti e le scienze. Questa mia congettura si appoggia all' asserzione dello stesso Vasari in fine della vita di Taddeo, dove riferisce le lodi dategli per il suo giudizio nell'arte » e » per l'esecuzione buona, che e' diede al campanile di » S. Maria del Fiore, del disegno lasciatogli da Giotto » suo Maestro, il quale avendo fatto la pianta, andò » di altezza braccia CXLIIII. e di maniera si murò, » che non può più commettersi pietre con tanta dili-» genza « (Vedi l' Ediz. del 1550. pag. 184.); per cui si vede che Giotto e Taddeo fecero sempre a giovarsi vicendevolmente. F. G. D.

do nè a spesa nè a fatica, lo fece con quella gagliardezza di spalle e con quella magnificenza di volte tutte di pietre riquadrate con lo scarpello, che sostiene oggi ventidue botteghe (1) per banda, che sono in tutte quarantaquattro, con grand'utile del Comune che ne cavava l'anno fiorini 800. di fitti. La lunghezza delle volte da un canto all'altro è braccia trentadue, e la strada del mezzo sedici, e quella delle botteghe da ciascuna parte braccia otto; per la quale opera, che costò sessantamila fiorini d'oro, non pure meritò allora Taddeo lode infinita, ma ancora oggi n'è più che mai commendato; poichè oltre a molti altri diluvi, non è stato mosso l'anno 1557. a dì 13. di Settembre da quello che mandò a terra il ponte a Santa Tri-nità (2), di quello della Carraja due ar-

(1) Queste botteghe sono in essere ancora, e tutte sono affittate agli orefici ed argentieri, e sopra di esse passa il corridore che fece il Vasari per congiugnere il palazzo Vecchio con quello de' Pitti, di cui parla in più luoghi nel terzo tomo. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Rifabbricato dipoi da Cosimo I. de' Medici col disegno dell' Ammannato, ed è il più bello e più ingegnoso ponte che sia stato fatto modernamente, il quale è tanto più maraviglioso, quanto che è leggerissimo, e gli archi molto sottili e l'aperture di essi molto larghe e poco curve, non essendo porzione di cerchio, ma, per quanto appare, due porzioni di parabola a giacere, che col vertice loro posano sulle cosce e sulle pile del detto ponte, e tuttavia è fortissimo, ed ha

chi, e che fracassò in gran parte il Rubaconte, e fece molt'altre rovine che sono notissime. E veramente non è alcuno di giudizio che non istupisca, non pur non si maravigli, considerando che il detto ponte Vecchio in tanta strettezza sostenesse immobile l'impeto dell'acque, de'legnami, e delle rovine fatte di sopra, e con tanta fermezza. Nel medesimo tempo fece Taddeo fondare il ponte a Santa Trinità che fu finito manco felicemente l'anno 1346. con spesa di fiorini ventifiala d'oro: dico men felicemente, perchè non essendo stato simile al ponte Vecchio, fu interamente rovinato (1) dal detto diluvio del-

resistito a molte grosse piene. Nota dell' Edizione di Roma (\*).

<sup>(\*)</sup> Per le stesse ragioni, per le quali reca a taluno maraviglia che quel ponte reggasi in piedi, deriva
la sua stabilità, che dipende più dalla consistenza e
figura delle basi, che dalla grossezza degli archi ne quali
gli antichi principalmente cercavano l'ampiezza. L'Ammannato poi ebbe due fini dando al ponte la descritta
forma; il primo fu di evitare coll'ampiezza degli archi
il maggiore urto nella piena, l'altro fu di renderlo comodo alla gente e ai carri nel trapasso. F. G. D.

<sup>(1)</sup> Dal ponte a Santa Trinità nella forma che era stato fabbricato da Taddeo Gaddi, se ne può vedere l'effigie dipinta da Domenico Ghirlandajo nella cappella de Sassetti posta nella chiesa di S. Trinità, e il Vasari pel primo tomo facendo memoria di questa pittura, dice anche questa particolarità dell'avervi contraffatto il ponte a S. Trinità che a tempo del Ghirlandajo non era royinato. Nota dell'Ediz, di Roms.

l' anno 1557. Similmente secondo l'ordine di Taddeo si fece in detto tempo il muro di costa a S. Gregorio con pali a castello, pigliando due pile del ponte per accrescere alla città terreno verso la piazza de' Mozzi e servirsene, come fecero, a far le mulina che vi sono. Mentre che con ordine e disegno di Taddeo si fecero tutte queste cose, perchè non restò per questo di dipingere, lavorò il tribunale della Mercanzia vecchia (1), dove con poetica invenzione figurò il tribunale di sei uomini, che tanti sono i principali di quel magistrato, che sta a veder cavar la lingua alla Bugia dalla Verità, la quale è vestita di velo su l'ignudo, e la Bugia coperta di nero, con questi versi sotto:

La pura Verità per ubbidire Alla Santa Giustizia, che non tarda, Cava la lingua alla falsa bugiarda.

E sotto la storia sono questi versi:

Taddeo dipinse questo bel rigestro, Discepol fu di Giotto il buon maestro.

<sup>(1)</sup> Le pitture della Mercanzia vecchia sono andate in perdizione. Vedi il Riposo del Borghini a c. 238. Nota dell' Ediz. di Roma.

Fu fattogli allogazione in Arezzo di alcuni lavori in fresco, i quali ridusse Taddeo con Giovanni da Milano suo discepolo all'ultima perfezione, e di questi veggiamo ancora nella Compagnia dello Spirito Santo una storia nella facciata dell'altar maggiore, dentrovi la Passione di Cristo con molti cavalli e i ladroni in Croce (1): cosa tenuta bellissima per la considerazione che mostrò nel metterlo in Croce, dove sono alcune figure che vivamente espresse dimostrando la rabbia de' Giudei, tirandolo alcuni per le gambe con una fune, altri porgendo la spugna, e altri in varie attitudini, come il Longino che gli passa il costato, e i tre Solda-ti che si giuocano le veste, nel viso de' quali si scorge la speranza ed il timore nel trarre de' dadi. Il primo di costoro arma-to sta in attitudine disagiosa aspettando la volta sua, e si dimostra tanto bramoso di tirare, che non pare che e'senta il disagio; l'altro inarcando le ciglia, con la bocca e con gli occhi aperti guarda i dadi per sospetto quasi di fraude, e chiara-mente dimostra a chi lo considera il bisogno e la voglia ch' egli ha di vincere; il terzo che tira i dadi, fatto piano della veste in terra, col braccio tremolante par

<sup>(1)</sup> La storia dipinta nella Compagnia dello Spirito Santo è perita. Nota dell' Ediz. di Roma.

che accenni ghignando voler piantargli. Similmente per le facce della Chiesa si veggono alcune storie di S. Giovanni Evangelista (1), e per la città altre cose fatte da Taddeo, che si riconoscono per di sua mano da chi ha giudizio nell'arte. Veggonsi ancora oggi nel Vescovado dietro all'altar maggiore alcune storie di S. Giovanni Battista (2) (3), le quali con tanto maravigliosa maniera e disegno sono lavorate, che lo fanno tener mirabile. In S. Agostino alla cappella di S. Sebastiano allato alla sagrestia fece le storie di quel martire, ed una disputa di Cristo con i Dottori tanto ben lavorata e finita, che è miracolo a vedere la bellezza ne' cangianti di varie sorte e la grazia ne' colori di queste opere finite per eccellenza (4). In

<sup>(1)</sup> Queste pitture nella Chiesa dello Spirito Santo d'Arezzo più non si veggono. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(2)</sup> Le storie di S. Gio. Battista sono in cattivo stato. Quelle in S. Agostino furono imbiancate, ma in oggi avendo i Frati disfatto la Chiesa, si sono in parte scoperte, e nel riedificarla saranno demolite affatto. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> Esistono le storie di S. Giovanni Battista nel Duomo d' Arezzo dietro l'altar maggiore, ma in cattir vo stato. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(4)</sup> Queste opere egregie in S. Agostino di Arezzo furono già ricoperte di bianco, ed in oggi avendo quei PP. disfatta parte dell'ampia lor Chiesa per ridurla in forma più piccola, caduto il bianco si sono in parte rivedute, ma rimarranno distrutte, poichè restano fuori del corpo della nuova Chiesa. Nota dell'Ediz. di Firenze.

Casentino nella Chiesa del Sasso della Vernia dipinse la cappella dove S. Francesco ricevette le stimate, ajutato nelle cose mi-nime da Jacopo di Casentino (1) che me-diante questa gita divenne suo discepolo. Finita cotale opera, insieme con Giovanni Milanese (2) se ne tornò a Firenze, dove nella città e fuori fecero tavole e pitture assaissime e d'importanza; ed in processo di tempo guadagnò tanto facendo di tutto capitale, che diede principio alla ricchezza ed alla nobiltà della sua famiglia; essendo tenuto sempre savio ed ac-corto uomo. Dipinse ancora in S. Maria Novella il capitolo allogatogli dal Prior del luogo che gli diede l'invenzione. Bene è vero che per essere il lavoro grande, e per essersi scoperto in quel tempo che si facevano i ponti il capitolo di Santo Spi-rito con grandissima fama di Simone Memmi che l'aveva dipinto, venne voglia al detto Priore di chiamar Simone alla metà di quest'opera; perchè conferito il tutto con Taddeo, lo trovò di ciò molto contento, perciocchè amava sommamente Simone per essergli stato con Giotto condiscepolo, e sempre amorevole amico e compagno.

<sup>(1)</sup> Chiamato anche Jacopo da Prato Vecchio castello di Casentino de' più riguardevoli. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Vedi il Baldinucci dec. 5. del sec. 2. a c. 58. Nota dell' Ediz. di Roma.

Oh animi veramente nobili! poichè senza emulazione, ambizione, o invidia v'amaste fraternamente l'un l'altro, godendo ciascuno così dell'onore e pregio dell'a-mico, come del proprio. Fu dunque spartito il lavoro e datone tre facciate a Simone (1), come dissi nella sua vita, e a Taddeo la facciata sinistra e tutta la volta, la quale fu divisa da lui in quattro spicchi o quarte, secondo gli andari di essa volta. Nel primo fece la Resurrezione di Cristo, dove pare che e' volesse tentare che lo splendor del corpo glorificato faces-se lume, come apparisce in una città ed in alcuni scogli di monti, ma non seguitò di farlo nelle figure e nel resto, dubitando forse di non lo potere condurre per la difficultà che vi conosceva. Nel secondo spicchio fece Gesù Cristo che libera S. Pietro dal naufragio, dove gli Apostoli che guidano la barca sono certamente molto belli, e fra l'altre cose uno che in su la riva del mare pesca a lenza (cosa fatta prima da Giotto in Roma nel musaico della nave di S. Pietro) è espresso con grandissima e viva affezione. Nel terzo dipinse l'Ascensione di Cristo, e nell'ultimo

<sup>(1)</sup> A Taddeo toccò la facciata verso Ponente, e a Simone le tre altre facciate verso Oriente e Tramontana e Mezzodì; ma quest'ultima ha molto patito per l'umidità, dove l'altre si sono conservate co' colori vivissimi. Nota dell' Ediz. di Roma.

la venuta dello Spirito Santo, dove ne i Giudei che alla porta cercano volere entrare si veggono molte belle attitudini di figure. Nella faccia di sotto sono le sette scienze con i loro nomi, e con quelle figure sotto che a ciascuna si convengono. La grammatica in abito di donna con una porta, insegnando a un putto, ha sotto di se a sedere Donato scrittore. Dopo la grammatica segue la rettorica, e a piè di quella una figura che ha due mani a' libri, ed una terza mano si trae di sotto il mantello e se la tiene appresso alla bocca. La logica ha il serpente in mano sotto un velo, e a piedi suoi Zenone Eleate che legge. L'aritmetica tiene le tavole dell'abaco, e sotto lei siede Abramo inventor di quella. La musica ha gl'istrumenti da sonare, e sotto lei siede Tubalcaino che batte con due martelli sopra un'ancudine e sta con gli orecchi attenti a quel suono. La geometria ha la squadra e le seste, e da basso Euclide. L'astrologia ha la sfera del Cielo in mano, e sotto i piedi Atlante. Dall'altra parte seggono sette scienze teologiche, e ciascuna ha sotto di se quello stato o condizione di uomini che più se le conviene; Papa, Imperatore, Re, Cardinali, Duchi, Vescovi, Marchesi, ed altri; e nel volto del Papa è il ritratto di Clemente V. Nel mezzo e più alto luogo è S. Tommaso d'Aquino che di tutte le scienze dette fu ornato, tenendo

sotto i piedi alcuni eretici; Ario, Sabellio, ed Averrois, e gli sono intorno Moisè, Paolo, Giovanni Evangelista, ed alcune figure che hanno sopra le quattro Virtù cardinali e le tre teologiche con altre infinite considerazioni espresse da Taddeo con disegno e grazia non piccola, intantochè si può dir essere stata la meglio intesa, e quella che si è più conservata di tutte le cose sue. Nella medesima S. Maria Novella sopra il tramezzo della Chiesa fece ancora un S. Geronimo vestito da Cardinale, avendo egli divozione in quel Santo e per protettore di sua casa eleggen-dolo; e sotto esso poi Agnolo suo figliuolo, morto Taddeo, fece fare a i descendenti una sepoltura coperta con una lapide di marmo con l'arme de'Gaddi. A i quali descendenti Geronimo Cardinale, per la bontà di Taddeo e per i meriti loro, ha impetrato da Dio gradi orrevolissimi nella Chiesa, Chericati di camera, Vescovati, Cardinalati, Propositure, e Cavalierati onoratissimi: i quali tutti discesi di Taddeo in qualunque grado hanno sempre stimato e favoriti i begl'ingegni inclinati alle cose della scultura e pittura, e quelli con ogni sforzo loro ajutati. Finalmente essendo Taddeo venuto in età di cinquanta anni, d'atrocissima febbre percosso, passò di questa vitá (1) l'anno 1350. la-

<sup>(1)</sup> Il Baldinucci dec. 5. del sec. 2. a c. 58. lascia

sciando Agnolo suo figliuolo e Giovanni che attendessero alla pittura, raccomandandogli a Jacopo di Casentino per li costumi del vivere, ed a Giovanni da Milano per gli ammaestramenti dell'arte. Il qual Giovanni oltre a molte altre cose (1), fece dopo la morte di Taddeo una tavola che fu posta in S. Croce all' altare di S. Gherardo da Villamagna quattordici anni dopo che era rimaso senza il suo maestro, e similmente la tavola dell'altar maggiore d'Ognissanti dove stavano i Frati Umiliati, che fu tenuta molto bella, ed in Ascesi la tribuna dell'altar maggiore dove fece un Crocifisso, la nostra Donna, e S. Chiara, e nelle facciate e dalle bande istorie della nostra Donna. Dopo andatosene a Milano, vi lavorò molte opere a tempera ed in fresco, e finalmente vi si mori. Taddeo dunque mantenne continuamente la maniera di Giotto, ma non però la migliorò molto, salvo che nel colorito, il quale fece più fresco e più vivace che quello di Giotto; avendo egli atteso tanto a migliorare l'altre parti e difficol-tà di quest'arte, che ancorchè a questa

in bianco l'anno della morte di Taddeo, ma dice che era vivo nel 1352. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> Le pitture che fece questo Giovanni da Milano sono perdute. Il detto Baldinucci dà le notizie di questo Giovanni, ma tutte son tratte dal Vasari e molto scarsamente. Nota dell' Ediz. di Roma.

hadasse, non potette però aver grazia di farlo; laddove avendo veduto Taddeo quello che aveva facilitato Giotto ed imparatolo, ebbe tempo d'aggiugnere qualche cosa e migliorare il colorito. Fu sepolto Taddeo da Agnolo e Giovanni suoi figliuo-li in S. Croce nel primo chiostro e nella sepoltura che egli avea fatto a Gaddo suo padre, e fu molto onorato con versi da' virtuosi di quel tempo, come uomo che molto aveva meritato per costumi e per aver condotto con bell'ordine, oltre alle pitture, molte fabbriche nella sua città comodissime, ed oltre quello che s'è detto, per aver sollecitamente e con diligenza eseguita la fabbrica del campanile di S. Maria del Fiore col disegno lasciato da Giotto suo maestro: il quale campanile fu di maniera murato, che non possono commettersi pietre con più diligenza, nè farsi più bella torre per ornamento, per spese, e per disegno. L'epitaffio che fu fat-to a Taddeo fu questo che qui si legge:

Hoc uno dici poterat Florentia felix Vivente: at certa est non potuisse mori.

Fu Taddeo molto resoluto nel disegno, come si può vedere nel nostro libro, dove è disegnata di sua mano la storia che fece nella cappella di S. Andrea in S. Croce di Firenze.

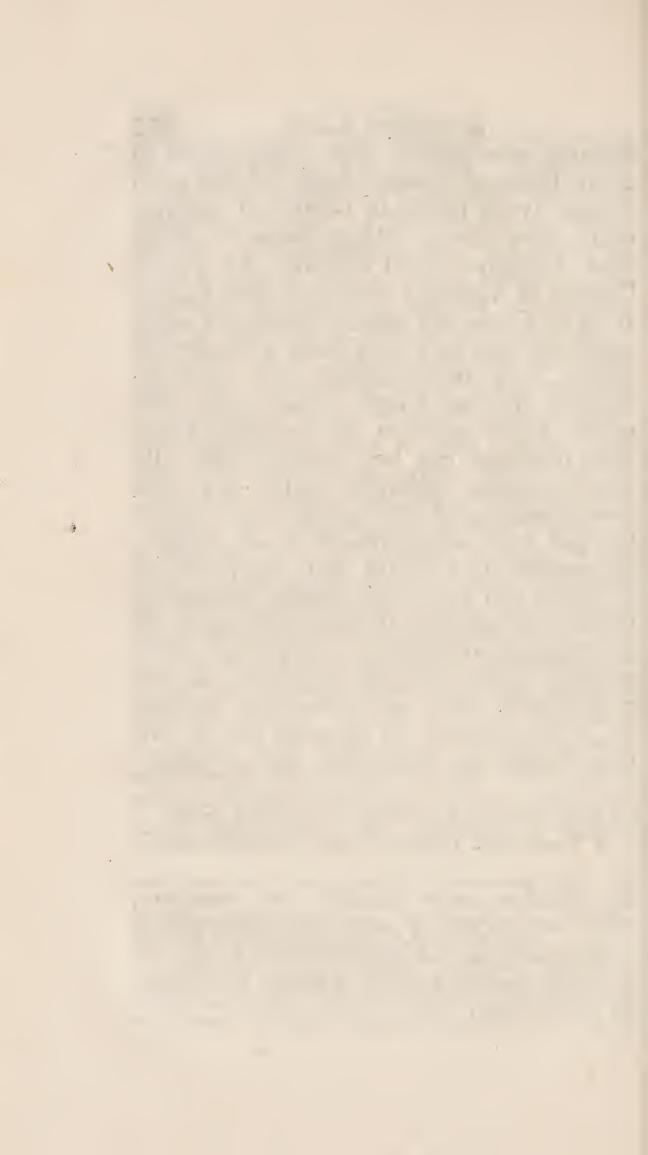





Andrea Orgagna

## VITA DI ANDREA

DI CIONE (1) ORGAGNA

PITTORE, SCULTORE E ARCHITETTO FIORENTINO.

Rare volte un ingegnoso è eccellente in una cosa, che non possa agevolmente apprendere alcun' altra, e massimamente di

<sup>(1)</sup> Il Baldinucci dec. 6. del sec. 2. a c. 64. e 65. sostiene che questo Andrea si debba chiamare Orcagna, fondato sopra un frammento di ricordo scritto in quel tempo, che si trova nella Libreria Strozzi. Cerca dipoi l'origine e il significato di questo nome, dicendo vo-

quelle che sono alla prima sua professione somiglianti e quasi procedenti da un medesimo fonte, come fece l'Orgagna Fiorentino il quale fu pittore, scultore, architetto, e poeta, come di sotto si dirà. Costui nato in Firenze, cominciò ancora fanciulletto a dar opera alla scultura sotto Andrea Pisano (1) e seguitò qualche anno; poi essendo desideroso di fare vaghi componimenti d'istorie e d'esser abbondante nell'invenzioni, attese con tanto studio al disegno, ajutato dalla Natura che volea farlo universale, che (come una cosa tira l'altra) provatosi a dipingere con i colori a tempera ed a fresco, riuscì tanto bene

ler dire cambiatore d'oro. Ma essendo il suddetto ricordo pieno di scorrezioni, come sono gli scritti di quei tempì, può essere che Orcagna sia un errore di chi scrisse; tanto più che una volta sola vi si trova nominato l'Orcagna, per lo che ci farei poco fondamento. Nel libro della Compagnia de' pittori è chiamato Andrea di Cione del popolo di S. Michele Bisdomini sotto l'anno 1350. ma di mano diversa è stato corretto 1319. Lo stesso Baldinucci lo chiama Andrea di Jacopo o di Cione, e pone la sua nascita nel 1320. Nota dell' Ediza di Roma (\*).

(1) Ecco un altro Fiorentino allievo della scuola

Pisana. F. G. D.

<sup>(\*)</sup> Quanti bei sogni produce il Baldinucci! Mi sovviene di aver veduto in una tavola di Andrea scritto di sua mano Orgagna. Cione suo padre fu impiegato nell' adornare il Duomo d'Orvieto, ed egli con onoratissimo stipendio diresse per più mesi i musaici di quella stupenda facciata. F. G. D.

DI ANDREA DI CIONE ORGAGNA. 169 con l'ajuto di Bernardo Orgagna suo fratello, che esso Bernardo lo tolse in compagnia a fare in S. Maria Novella nella cappella maggiore, che allora era della famiglia de' Ricci, la vita di nostra Donna, la quale opera finita fu tenuta molto. bella : sebbene per trascuraggine di chi n'ebbe poi cura, non passarono molti anni, che essendo rotti i tetti, fu guasta dall'acque (1), e perciò fatta nel modo ch'ell'è oggi, come si dirà al luogo suo; bastando per ora dire che Domenico Grillandai, che la ridipinse, si servì assai dell'invenzioni che v'erano dell'Orgagna; il quale fece anche in detta Chiesa, pure a fresco, la cappella degli Strozzi, che è vicino alla porta della sagrestia e delle campane, in compagnia di Bernardo suo fratello. Nella qual cappella, a cui si saglie per una scala di pietra, dipinse in una facciata la gloria del Paradiso con tutti i Santi e con varj abiti e acconciature di que' tempi; nell'altra faccia fece l'Inferno con le bolgie, centri, ed altre cose descritte da Dante, del quale fu Andrea studiosissimo (2). Fece nella Chie-

<sup>(1)</sup> Vedi più oltre dove si parla a lungo di questa pittura dell' Orgagna, e come andò male, e perciò fu ridipinta da Domenico Grillandajo. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Poteva farne di meno; perchè se le Dantesche bizzarrie vestite dall' energico Poeta muovono ciò nono-

sa de' Servi della medesima città (1) pur con Bernardo a fresco la cappella della famiglia de' Cresci, e in S. Pietro maggiore in una tavola assai grande l'incoronazione di nostra Donna, ed in S. Romeo presso alla porta del fianco una tavo-

la (2).

Śimilmente egli e Bernardo suo fratello insieme dipinsero a fresco la facciata di fuori di S. Apollinare con tanta diligenza, che i colori in quel luogo scoperto si sono vivi e belli maravigliosamente conservati in fin a oggi (3). Mossi dalla fama di quest'opre dell' Orgagna, che furono molto lodate, coloro che in quel tempo governavano Pisa lo fecero condurre a lavorare nel Campo Santo di quella città un pezzo d'una facciata, secondo che prima Giotto e Buffalmacco fatto avevano.

stante più d'una volta a riso, che non può aver luogo in tale soggetto, espresse da un pennello di que' tempi presentano lo spettacolo di una diabolica cucina, in cui le anime in quelle bolge sembrano ranocchi bollenti nelle pignatte. Il Vasari nulla dice della tavola che Andrea dipinse per l'altare di detta cappella, e che è la miglior cosa tra le pitture che le fanno ala. F. G. D.

<sup>(1)</sup> Queste pitture sono perite. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Questa tavola è in sagrestia, e rappresenta una Nunziata. Nota dell' Ediz di Roma.

<sup>(3)</sup> Queste pitture sono state imbiancate da prima, e poi eziandio demolite le muraglie. Nota dell' Ediz. di Roma.

DI ANDREA DI CIONE ORGAGNA. 171 Onde messavi mano, in quella dipinse Andrea un Giudicio Universale con alcune fantasie a suo capriccio nella facciata di verso il Duomo allato alla passione di Cristo fatta da Buffalmacco, dove nel canto facendo la prima storia, figurò in essa tutti i gradi de' signori temporali involti ne i piaceri di questo mondo, ponendoli a sedere sopra un prato fiorito e sotto l' ombra di molti melaranci, che facendo amenissimo bosco, hanno sopra i rami alcuni Amori, volando attorno e sopra molte giovani donne ritratte tutte, secondo che si vede, dal naturale di femmine nobili e signore di que' tempi, le quali per la lunghezza del tempo non si riconoscono, fanno sembiante di saettare i cuori di quelle, alle quali sono giovani uomini appresso e signori che stanno a udir suoni e canti, ed a vedere amorosi balli di garzoni e donne che godono con dolcezza i loro amori. Fra'quali signori ritrasse l'Orgagna Castruccio signor di Lucca e giovane di bellissimo aspetto con un cappuccio azzurro avvolto intorno al capo e con uno sparviere in pugno, ed appresso lui altri signori di quell'età che non si sa chi sieno. In somma fece con molta diligenza in questa prima parte, per quanto capiva il luogo e richiedeva l'arte, tutti i delitti del mondo graziosamente. Dall'altra parte nella medesima storia figurò sopra un al-to monte la vita di coloro, che tirati dal

pentimento de peccati e dal desiderio di esser salvi, sono fuggiti dal mondo a quel monte tutto pieno di Santi Romiti che servono al Signore, diverse cose operando con vivacissimi affetti. Alcuni leggendo ed orando, si mostrano tutti intenti alla contemplativa, ed altri lavorando per guadagnare il vivere, nell'attiva variamente si esercitano. Vi si vede fra gli altri un Romito che mugne una capra, il quale non può essere più pronto nè più vivo in figura di quello che egli è. È poi da basso S. Macario che mostra a que'tre Re, che cavalcando con loro donne e brigata vanno a caccia, la miseria umana in tre Re che morti e non del tutto consumati giacciono in una sepoltura, con attenzione guardata da i Re vivi in diverse e belle attitudini piene d'ammirazione, e pare quasi che considerino con pietà di se stessi di avere in breve a divenire tali. In un di questi Re a cavallo ritrasse Andrea Uguccione della Faggiuola Aretino in una figura, che si tura con una mano il naso, per non sentire il puzzo de'Re morti e corrotti. Nel mezzo di questa storia è la Morte, che volando per aria vestita di nero, fa segno d'avere con la sua falce levato la vita a molti che sono per terra d'ogni stato e condizione, poveri, ricchi, storpiati, ben disposti giovani, vecchi, maschi, femmine, ed in somma d'ogni età e sesso buon numero. E perchè sapeva che

a i Pisani piaceva l'invenzione di Buffalmacco che fece parlare le figure di Bruno in S. Paolo a ripa d'Arno, facendo loro uscire di bocca alcune lettere (1), empiè l'Orgagna tutta quella sua opera di cota-

(1) Il Vasari troverà pochi ai giorni nostri che gli credano quello che egli scrive qui dei Pisani, cioè che piacesse loro particolarmente il costume di Buffalmacco di fare uscire dalla bocca delle figure alcuni motti i quali supplissero alla mutolezza dei suoi dipinti. Questo supplemento è più antico di Buffalmacco, come si disse di sopra, e la Toscana tutta è piena di siffatte goffezze, che in quel secolo più che mai eran di moda, e in conseguenza piacevano ai più. Andrea per verità ne fece abuso più degli altri pittori e in Pisa, e in altri luoghi; e Bernardo in Campo Santo imitò il Demogorgone di Giotto che si vede nell'Arena di Padova, e a cui oltre alle tre bocche colle quali manuca le anime dannate, una quarta bizzarramente appiccicò sotto il bellico, da essa vomitando Simon Mago tirato per le braccia da un diavolo che pare un coccodrillo, e tra le mani e la bocca del misero si vede scritto a caratteri minuti Simon Magus. Il Ch. Signor Alessandro da Morrona nella sua Pisa illustrata ci conservò una stampa antica di questa storia dell'Orgagna, la quale probabilmente servi per una delle prime edi-zioni di Dante e vi si legge da capo il seguente scritto: QUESTO È L'INFERNO DEL CAMPO SANTO DI PISA. In essa chi il voglia potrà vedere in quante strane bizzarrie cadessero alcuni Artefici, volendo tener dietro a Dante, e perciò meritamente ripresi dal nostro Vasari, siccome autori di cose impertinenti e poco dilettevoli. Mostrò assai più di giudizio, e fece insieme l'apologia de' Pisani artefici il celebre Niccolò da Pisa, il quale circa a cinquant' anni prima esprimendo in bassorilievo nella facciata del Duomo Orvietano la medesima storia dell'Inferno, si contenne in modo conveniente al soggetto, così che servì di modello all'imli scritti, de' quali la maggior parte essendo consumati dal tempo non s'intendono.

A certi vecchi dunque storpiati fa dire:

Da che prosperitade ci ha lasciati, O morte medicina d'ogni pena, Deh vieni a darne ormai l'ultima cena;

con altre parole che non s'intendono e versi così all'antica composti, secondo che ho ritratto, dall'Orgagna medesimo, che attese alla poesia ed a fare qualche sonetto. Sono intorno a quei corpi morti alcuni Diavoli, che cavano loro di bocca l'anime e le portano a certe bocche piene di fuoco che sono sopra la sommità d'un altissimo monte. Di contro a questi sono Angeli che similmente a altri di que'morti, che vengono a essere de' buoni, cavano l'anime di bocca, e le portano volando in Paradiso. E in questa storia è una scritta grande tenuta da due Angeli, dove sono queste parole:

mortale Luca Signorelli, e può servire a chiunque voglia decentemente fare tale istoria, senza ricorrere ai motti e alle iscrizioni. È ben vero però che Andrea imitò almeno in quella parte le lapidi sepolcrali rovesciate nel risorgimento de' morti, che Niccolò da Pisa maestro suo fece di bassorilievo nella facciata del Duomo di Orvieto, esprimendo nei risorgenti il diverso affetto che la coscienza loro o buona o rea eccita nell'animo per la vicina irrevocabile sentenza del Giudice Divino. F. G. D.

Ischermo di savere e di ricchezza, Di nobiltade ancora e di prodezza, Vale niente a i colpi di costei,

con alcune altre parole che malamente s'intendono. Di sotto poi nell'ornamento di questa storia sono nove Angeli, che tengono in alcune accomodate scritte motti volgari e latini posti in quel luogo da basso, perchè in alto guastavano la storia, ed il non li porre nell'opera pareva mal fatto all' autore che li reputava bellissimi, e forse erano a i gusti di quell'età. Da noi si lasciano la maggior parte per non fastidire altrui con simili cose impertinenti e poco dilettevoli: senza che essendo il più di cotali brevi cancellati, il rimanente viene a restare poco meno che imperfetto. Facendo dopo queste cose l'Orgagna il Giudizio, collocò Gesù Cristo in alto sopra le nuvole in mezzo a i dodici suoi Apostoli a giudicare i vivi ed i morti, mostrando con bell'arte e molto vivamente da un lato i dolorosi affetti de'dannati, che piangendo sono da furiosi demonj strascinati all'Inferno, e dall'altro la letizia ed il giubilo de' buoni, che da una squadra d'Angeli guidati da Michele Arcangelo sono, come eletti, tutti festosi tirati alla parte destra de' beati. Ed è un peccato veramente, che per mancamento di Scrittori in tanta moltitudine d'uomini togati,

cavalieri, ed altri signori che vi sono effigiati e ritratti dal naturale, come si vede, di nessuno o di pochissimi si sappiano i nomi o chi furono. Ben si dice che un Papa che vi si vede è Innocenzo IV. (1) amico (2) di Manfredi. Dopo quest'opera, ed alcune sculture di marmo fatte con suo molto onore nella Madonna ch'è su la coscia del ponte Vecchio, lasciando Bernardo suo fratello a lavorare in Campo Santo da per se un Inferno, secondo che è descritto da Dante, che fu poi l'anno 1530. guasto e racconcio dal Sollazzino pittore de' tempi nostri; se ne tornò Andrea a Firenze, dove nel mezzo della Chiesa di Santa Croce a man destra in una grandissima facciata dipinse (3) a fresco le medesime cose che dipinse nel Campo Santo di Pisa in tre quadri simili, eccetto però la storia dove S. Macario mostra a' tre Re la miseria umana, e la vita de'Romiti che servono a Dio in su quel monte. Facendo dunque tutto il resto dell'opera, lavorò in questa con miglior di-

(2) Non è credibile che fosse amico. Nota dell'Ediz.

di Roma.

<sup>(1)</sup> Se quegli uomini illustri furono dall'Orgagna effigiati e ritratti dal naturale, il Papa che in questa pittura si vede non rappresenta Innocenzo IV., il quale dal 1243. al 1254. regnò, cioè un secolo prima che il pittore dipingesse questa storia. F. G. D.

<sup>(3)</sup> In S. Croce non son più queste pitture. Nota dell' Ediz. di Roma.

DI ANDREA DI CIONE ORGAGNA. segno e più diligenza che a Pisa fatto non aveva, tenendo nondimeno quasi il medesimo modo nell' invenzione, nelle maniere, nelle scritte, e nel rimanente, senza mutare altro che i ritratti di naturale; perchè quelli di quest'opera fu-rono parte d'amici suoi carissimi i quali mise in Paradiso, e parte di poco amici che furono da lui posti nell'Inferno (1). Fra i buoni si vede in profilo col regno in capo ritratto di naturale Papa Clemente VI., che al tempo suo ridusse il Giubbileo da i cento a i cinquant' anni, e che fu amico de' Fiorentini ed ebbe delle sue pitture che gli furono carissime. Fra i medesimi è maestro Dino del Garbo (2) me-

(1) Convien dire che costui fosse poco amico delle Teste coronate; poichè nell' Inferno di Campo Santo, e precisamente sotto i piedi di Demogorgone ne dipin-se parecchie tra le branche grifagne. F. G. D. (1) Dino del Garbo fu figliuolo di Bruno cerusico

eccellente ne' suoi tempi. Compose molte opere mediche e un' epistola de coena et prandio stampata in Roma nel 1545. con l'opere d'Andrea Turini, e la spiegazione della Canzona di Guido Cavalcanti che comincia: Donna mi prega ec. la quale spiegazione si dice tradotta in volgare da Jacopo Mangiatroje. Fu scolare di Taddeo d'Alderotto Fiorentino, e studiò in Bologna, dove Taddeo dimorava. Fu medico di Gio. xxr. detto xx11. e mort nel 1327. Giovanni Villani lib. 10. cap. 42. scrive che egli fu la causa della morte di Cecco d'Ascoli nominato qui dal Vasari alcuni versi sotto. Parlano di Dino il Tritemio, Filippo da Bergamo, il Tarcagnotta, il Tiraquello De nobilitate, il Sansovino nella Cronaca, dove per errore dice che morì nel 1351. Vasari Vol. III.

dico allora eccellentissimo, vestito come allora usavano i Dottori e con una berretta rossa in capo foderata di vaj, e tenuto per mano da un Angelo, con altri assai ritratti che non si riconoscono. Fra i dannati ritrasse il Guardi Messo del Comune di Firenze strascinato dal diavolo con un oncino, e si conosce a' tre gigli rossi che ha in una berretta bianca, secondo che allora portavano i messi ed altre simili brigate; e questo, perchè una volta lo pegnorò. Vi ritrasse ancora il notajo ed il giudice che in quella causa gli furono contrarj. Appresso al Guardi è Cecco d'Asscoli (1) famoso mago di que' tempi. E poco di sopra, cioè nel mezzo, è un Frate ipocrito, che uscito d'una sepoltura si vuol furtivamente mettere fra i buoni, mentre un Angelo lo scopre e lo spinge fra i dannati. Avendo Andrea oltre a Bernardo un fratello chiamato Jacopo, che

il Vander Linden, Prospero Mandosio, Gio. Andrea

Quenstedt, il Vossio, e l'Ammirato.

Chi non ha stampato mai, o sepranteso a qualche stampa, non può mai persuadersi nè restar capace a quanti sbagli sono sottoposti i manifattori. Nota dell'Ed, di Roma.

<sup>(1)</sup> Di Cecco d'Ascoli mattematico, poeta, e medico per quei tempi eccellente parla a lungo Giovanni Villani lib. 10. cap. 41. ma più a dilungo il sig. conte Gio. Maria Mazzucchelli nell'eruditissima, diligentissima, e laboriosissima sua opera degli Scrittori Italiani. Nota dell' Ediz. di Roma.

attendeva, ma con poco profitto alla scul-tura, nel fare per lui qualche volta disegni di rilievo e di terra, gli venne voglia di fare qualche cosa di marmo, e vedere se si ricordava de' principj di quell'arte, in che aveva, come si disse, in Pisa lavorato; e così messosi con più studio alla prova, vi fece di sorte acquisto, che poi se ne servì, come si dirà, onoratamente. Dopo si diede con tutte le forze a gli studi dell'architettura, pensando, quando che fusse, avere a servirsene (1). Nè lo falli il pensiero, perchè l'anno 1355. avendo il Comune di Firenze compero appresso al palazzo alcune case di cittadini per allargarsi e fare maggior piazza, e per fare ancora un luogo, dove si potessero ne' tempi piovosi e di verno ritirare i cittadi-ni, e fare quelle cose al coperto che si facevano in su la ringhieia (2), quando

(2) Più sopra si legge che Arnolfo nel 1285. fondò la loggia e piazza de' Priori, e qui dicendosi che la loggia fu fatta dall' Orgagna, bisogna che Arnolfo facesse la ringhiera qui accennata, ch' è una loggia scoperta, e così intendesse il Vasari. Nota dell' Ediz. di

Roma.

<sup>(1)</sup> Non è improbabile che questo artefice studiasse in Pisa da Niccolò la scultura e l'architettura, e tutte le tre arti insieme professasse all'occasione, come facevano quasi tutti gli Artisti di quel tempo; perchè gli Architetti non nascono a un tratto, come funghi: e la Loggia di Firenze da esso immaginata con tanta magnificenza, che supera di molto la meschinità del secolo XIV. lo dimostra abbastanza. F. G. D.

il mal tempo non impediva; feciono fare molti disegni per fare una magnifica e grandissima loggia vicino al palazzo a questo effetto, ed insieme la zecca, dove si batte la moneta; fra i quali disegni fatti da i migliori maestri della Città, essendo approvato universalmente ed accettato quello dell' Orgagna, come maggiore, più bello, e più magnifico di tutti gli altri, per partito de' Signori e del Comune fu secondo l'ordine di lui cominciata la loggia (1) grande di piazza sopra i fondamenti fatti al tempo del Duca d'Atene, e tirata innanzi con molta diligenza di pietre quadre benissimo commesse. E quello che fu cosa nuova in que' tempi (2), furono gli

<sup>(</sup>r) Benchè questa loggia fosse non solo la più bella e la più magnifica opera che facesse l'Orgagna, ma anche sia stata ammirata, quando l'architettura era giunta nell'ultima sua perfezione, tuttavia il Vasari non ne avea fatto menzione nella prima stampa di queste Vite. Ed invero oltre essersi in essa rimesso in uso il far gli archi a mezzo circolo, secondo l'antichissima e ottima maniera Greca, ell'è d'una sorprendente e proporzionatissima magnificenza, talchè si dice che richiesto il Bonarroti del disegno per la fabbrica de' magistrati da Cosimo I., gli scrisse che tirasse avanti la loggia dell'Orgagna e con essa circondasse la piazza, perchè non si poteva far cosa migliore. Ma quel Principe fu atterrito dalla spesa. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Quantunque il quadro e sesto acuto fossero di gran moda dopo il secolo XI. pure in Sicilia, in Puglia, in Roma, nella Basilica di Assisi incontransi degli archi di tutto sesto, e così ben costrutti, che meglio non si potrebbe. F. G. D.

DI ANDREA DI CIONE ORGAGNA. 181 archi delle volte fatti non più in quarto acuto, come si era sino a quell'ora costumato, ma con nuovo e lodato modo girati in mezzi tondi con molta grazia e bellezza di tanta fabbrica, che fu in poco tempo per ordine d'Andrea condotta al suo fine, e se si fusse avuto considerazione di mettarla allata a su farela a farela allata a su f metterla allato a S. Romolo e farle voltare le spalle a Tramontana; il che forse non fecero per averla comoda alla porta del palazzo; ella sarebbe stata, com'è bellissima di lavoro, utilissima fabbrica a tutta la città; laddove per lo gran vento la vernata non vi si può stare. Fece in questa loggia fra gli archi della facciata dinanzi in certi ornamenti di sua mano sette figure di marmo di mezzo rilievo per le sette virtù Teologiche e Cardina-li (1) così belle, che accompagnando tutta l'opera, lo fecero conoscere per non men buono scultore, che pittore ed architetto: senza che fu in tutte le sue azioni faceto, costumato, e amabile uomo, quan-to mai fosse altro par suo. E perchè non lasciava mai per lo studio d'una delle tre sue professioni quello dell'altra, mentre si fabbricava la loggia fece una tavola a tempera con molte figure grandi e la pre-

<sup>(1)</sup> Le quattro virtù Cardinali sono di mano di Jacopo di Pietro. V il Baldinucci 6. dec. sec. 2. a c. 65. Nota dell' Ediz. di Roma.

182 vira della di figure picciole per quella cappella degli Strozzi, dove già con Bernardo suo fratello aveva fatto alcune cose a fresco. Nella qual tavola, parendogli ch'ella potesse fare migliore testimonianza della sua professione, che i lavori fatti a fresco non potevano, vi scrisse il suo nome con queste parole: Anno Domini MCCCLVII. Andreas Cionis de Florentia me pin-

xit (1).

Compiuta quest' opera, fece alcune pitture pur in tavola che furono mandate al Papa in Avignone, le quali ancora sono nella Chiesa cattedrale di quella città. Poco poi avendo gli uomini della compagnia d'Orsanmichele messi insieme molti danari di limosine e beni stati donati a quella Madonna per la mortalità del 1348., risolverono volerle fare intorno una cappella ovvero tabernacolo non solo di marmi in tutti i modi intagliati e d'altre pietre di pregio ornatissimo e ricco, ma di musaico ancora e d'ornamenti di bronzo, quanto più desiderare si potesse, in

<sup>(1)</sup> Già si disse di sopra che nelle tavole Andrea apparisce miglior maestro, che non si vede nei dipinti a fresco: il perchè è noto a chiunque conosca anche di lontano le maggiori difficoltà del fare in questo secondo modo, non tanto per la destrezza e sapere che si richiede maggiore nell'artefice, quanto per le variazioni alle quali di più vanno soggette le pitture sul muro. F. G. D.

DI ANDREA DI CIONE ORGAGNA. 183 tanto che per opera e per materia avan-zasse ogni altro lavoro insino a quel di zasse ogni altro lavoro insino a quel di per tanta grandezza stato fabbricato. Perciò dato di tutto carico all' Orgagna, come al più eccellente di quell'età, egli fece tanti disegni, che finalmente uno ne piacque a chi governava, come migliore di tutti gli altri. Onde allogato il lavoro a lui, si rimisero al tutto nel giudicio e consiglio suo. Perchè egli, dato a diversi maestri d'intaglio avuti di più paesi a fare tutte l'altre cose, attese con il suo fratello a condurre tutte le figure dell'opera; e finito il tutto, le fece murare e commettere insieme molto consideratamente senza calcina con spranghe di rame immettere insieme molto consideratamente senza calcina con spranghe di rame impiombate, acciocchè i marmi lustrati e puliti non si macchiassono: la qual cosa gli riusci tanto bene con utile ed onore di quelli che sono stati dopo lui, che a chi considera quell'opera pare, mediante cotale unione e commettiture trovate dal-l' Orgagna, che tutta la cappella sia stata cavata d' un pezzo di marmo solo. E ancora ch' ella sia di maniera Tedesca, in quel genere ha tanta grazia e proporzione, ch' ella tiene il primo luogo fra le cose di que' tempi; essendo massimamente il suo componimento di figure grandi e piccole e d'Angeli e Profeti di mezzo rilievo intorno alla Madonna benissimo condotti. È maraviglioso ancora il getto de' recignimenti di bronzo diligentemente puliti, che girando intorno a tutta l'opera, la racchiuggono e serrano insieme, di maniera che essa ne rimane non meno gagliarda e forte, che in tutte l'altre par-ti bellissima. Ma quanto egli si affaticasse per mostrare in quell'età grossa la sottigliezza del suo ingegno, si vede in una storia grande di mezzo rilievo nella parte di dietro del detto tabernacolo, dove in figure d'un braccio e mezzo l'una fece i dodici Apostoli che in alto guardano la Madonna, mentre in una mandorla circondata d'Angeli saglie in Cielos In uno de' quali Apostoli ritrasse di marmo se stesso vecchio, com'era, con la barba rasa, col cappuccio avvolto al capo, e col viso piatto e tondo, come di sopra nel suo ritratto cavato da quello si vede (1). Oltre a ciò scrisse da basso nel marmo queste parole: Andreas Cionis pictor Florentinus oratorii archimagister extitit hujus MCCCLIX. Trovasi che l'edifizio di questa loggia e del tabernacolo di marmo con tutto il magisterio costarono novantasei mila (2) fiorini d'oro, che furono

<sup>(1)</sup> Il disegno di questo tabernacolo, o piuttosto altare isolato benissimo conservato fatto di mono d'Andrea, si trova nella celebre libreria Strozzi in Firenze. Nota dell' Ediz di Roma.

<sup>(2)</sup> Nella prima edizione di queste Vite fatta dal

DI ANDREA DI GIONE ORGAGNA. 185 molto bene spesi; perciecchè egli è per l'architettura, per le sculture, e altri ornamenti così bello, come qualsivoglia altro di que' tempi, e tale, che per le cose fattevi da lui è stato e sarà sempre vivo e grande il nome d'Andrea Orgagna, il quale usò nelle sue pitture dire: Fece Andrea di Cione scultore, e nelle sculture: Fece Andrea di Cione pittore; volendo che la pittura si sapesse nella scultura, e la scultura nella pittura. Sono per tutto Firenze molte tavole fatte da lui, che parte si conoscono al nome, come una tavola in S. Romeo, e parte alla maniera, come una che è nel capitolo del monasterio degli Angeli. Alcune che ne lasciò imperfette furono finite da Bernardo suo fratello che gli sopravvisse, non però molti anni. E perchè, come si è detto, si dilettò Andrea di far versi e altre poesie, egli già vecchio scrisse alcuni sonetti al Burchiello (1) allora giovanetto. Finalmente essendo d'anni sessanta, finì il corso

Torrentino si legge che la spesa di questa fabbrica importò 86. mila fiorini, e qui si legge 96. mila. Forse il primo numero è il più vero. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> Nell' ultima e più copiosa edizione delle rime del Burchiello dell' anno 1757, con la data di Londra a c. 160, è un sonetto diretto all' Orgagna che è nomi-

di sua vita nel 1389. e fu portato dalle sue case, che erano nella via vecchia de' Corazzai, alla sepoltura onoratamente (1).

Furono nei medesimi tempi dell' Orgagna molti valentuomini nella scultura
e nell' architettura, dei quali non si sanno i nomi, ma si veggono l'opere che
non sono se non da lodare e commendare
molto; opera de' quali è non solamente il
monasterio della Certosa di Firenze fatto
a spese della nobile famiglia degli Acciajuoli e particolarmente di M. Niccola gran
siniscalco del Re di Napoli, ma la sepoltura ancora del medesimo, dove egli è
ritratto di pietra, e quella del padre e
d'una sorella, sopra la lapide della qua-

nato anche in altri sonetti, come a c. 86. nel sonetto che comincia: Molti poeti ec. in questi versi:

Ma come tutti quanti abbiano errato Mostrar lo intendo all' Orgagna pittore.

Nota dell' Ediz. di Roma.

(1) Nella prima edizione del Vasari è questo epitaffio fatto all' Orgagna:

Hic jacet Andreas, quo non praestantior alter Aere fuit; patriae maxima fama suae.

Il Cinelli nelle Bellezze di Firenze a c. 354. dice, che in S. Pier maggiore di Firenze è una tavola dell' Orgagna alla cappella de' Signori della Rena che rappresenta l'incoronazione di Maria Santissima. Nota dell'Ed. di Roma.

DI ANDREA DI CIONE ORGAGNA. 187 le, che è di marmo, furono amendue ritratti molto bene dal naturale l'anno 1366. Vi si vede ancora di mano de'medesimi la sepoltura di M. Lorenzo figliuolo del detto Niccola, il quale morto a Napoli fu recato in Fiorenza ed in quella con onoratissima pompa d'esequie riposto. Parimente nel-la sepoltura del Cardinale S. Croce della medesima famiglia, ch'è in un coro fatto allora di nuovo dinanzi all'altar maggiore, è il suo ritratto in una lapide di marmo molto ben fatto l'anno 1390. Discepolo d'Andrea nella pittura furono Bernardo Nello di Giovanni Falconi Pisano, che lavorò molte volte nel Duomo di Pisa, e Tommaso di Marco Fiorentino, che fece, oltre a molte altre cose, l'anno 1392. una tavola che è in S. Antonio di Pisa appoggiata al tramezzo della Chiesa. Dopo la morte d'Andrea, Jacopo suo fratello che attendeva alla scultura, come si è detto, ed all'architettura fu adoperato l'anno 1328. quando si fondò e fece la torre e porta di S. Piero Gattolini, e si dice che furono di sua mano i quattro marzocchi (1) di pietra che furon messi sopra i quattro cantoni del palazzo prin-cipale di Firenze tutti messi d'oro. La

<sup>(1)</sup> Cioè i quattro leoni. Di questi leoni di pietra n'è rimaso un mezzo consumato sul cantone che risponde sopra la gran fontana. Nota dell' Ediz. di Roma.

quale opera fu biasimata assai, per essersi messo in que' luoghi senza proposito più grave peso, che peravventura non si doveva, ed a molti sarebbe piaciuto che i detti marzocchi si fussono piuttesto fatti di piastre di rame e dentro voti, e poi dorati a fucco posti nel medesimo luogo, perchè sarebbono stati molto meno gravi e più durabili. Dicesi anco che è di mano del medesimo il cavallo che è in Santa Maria del Fiore di rilievo tondo e dorato sopra la porta che va alla compagnia di S. Zanobi, il quale si crede che vi sia per memoria di Pietro Farnese Capitano de' Fiorentini. Tuttavia non sapendone altro, non l'affermerei. Nei medesimi tempi Mariotto nipote d'Andrea fece in Firenze a fresco il Paradiso (1) di S. Michel Bisdomini (2) nella via de' Servi, e la tavola d'una Nunziata, come è sopra l'altare, e per Mona Cecilia de' Boscoli un' altra tavola con molte figure po-

(1) Questa pittura del Paradiso non vi è più. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Tutte le pitture di Mariotto ch' erano in S. Michel Bisdomini sono perite, essendo quella Chiesa stata rimodernata al principio di questo secolo. Nella prima edizione il Vasari per isbaglio aveva chiamato questa Chiesa S. Michel Berteldi benchè avesse detto essere in via de' Servi, quando ogni Fiorentino sa che S. Michel Berteldi è presso le case degli Antinori, donde poi ha presa la denominazione. Nota dell' Ediz. di Roma.

DI ANDREA DI CIONE ORGAGNA. 189 sta nella medesima Chiesa presso alla porta. Ma fra tutti i discepoli dell' Orgagna niuno fu più eccellente di Francesco Trai-ni, il quale fece per un Signore di casa Coscia che è sotterrato in Pisa nella cappella di S. Domenico della Chiesa di Santa Caterina in una tavola in campo d'oro un S. Domenico ritto di braccia due e mezzo con sei storie della vita sua, che lo mettono in mezzo, molto pronte e vivaci e ben colorite; e nella medesima Chiesa fece nella cappella di S. Tommaso d'Aquino una tavola a tempera con invenzione capricciosa che è molto lodata, ponendovi dentro detto S. Tommaso a sedere ritratto di naturale; dico di natura-le, perchè i Frati di quel luogo fecero venire un' immagine di lui dalla Badia di Fossanuova, dove egli era morto l'anno 1323. (1). Da basso intorno al S. Tommaso collocato a sedere in aria con alcuni libri in mano, illuminanti con i raggi e splendor loro il popolo Cristiano, stanno inginocchioni un gran numero di Dottori e Cherici di ogni sorte, Vescovi, Cardina-

<sup>(1)</sup> Nel far queste note mi proposi di non correggere gli errori di cronologia ne quali è caduto il Vasari. Pure ne ho corretti molti che saltavano agli occhi più degli altri. Non so come mi sia scappato questo della morte di S. Tommaso che il Vasari pone nell'anno 1323. quando egli morì, come è noto, l'anno 1274. e 48. della sua età. Nota dell' Ediz, di Roma.

li, e Papi, fra i quali è il ritratto di Papa Urbano VI. Sotto i piedi di S. Tom-maso stanno Sabellio, Ario, ed Averrois, ed altri Eretici e Filosofi con i loro libri tutti stracciati. E la detta figura di S. Tommaso è messa in mezzo da Platone che le mostra il Timeo, e d'Aristotile che le mostra l'Etica. Di sopra un Gesù Cristo nel medesimo modo in aria in mezzo a i quattro Evangelisti benedice S. Tommaso e fa sembiante di mandargli sopra lo Spirito Santo, riempiendolo d'esso e della sua grazia. La quale opera finita che fu, acquistò grandissimo onore e lodi a Francesco Traini, avendo egli nel lavorarla avanzato il suo maestro Andrea nel colorito, nell'unione, e nell'invenzione di gran lunga: il quale Andrea fu molto diligente ne'suoi disegni, come nel nostro libro si può vedere (1).

Duomo di Orvieto trovasi all'anno 1360. » Andreas » Cionis magister Operis S. M. super opere Musayco ». Egli fin dall'anno 1357. fu invitato a vedere i difetti del Musaico della facciata del Duomo: » xx1. Feb. » unum flor. de auro dedit D. Gamerarius M. Consilio » Jonte . . . ad examinandum vitrum laboratum in » facie parietis una cum M. Andrea de Florentia . . . » qui venit, et stetit IV. diebus . . . unum flor. de » auro expendit d. Cam . . . in rebus comestibilibus » in exhibendo honorem, et comestionem dandam di- » ctis Mag. Andree de Florentia . . . Matheo Santi » sotio suo. M. Consilio de Vitro . . . M. Andree de » Senis. M. Matheo de Bononia. M. Ugolino pictori.

» Fr. Johanni pictori . . . vij. Decembris M. Andree » Cioni de Florentia Capo Magistro operis pro uno » mense incepto die xviij. Octob. quo se movit de Ci- » vit. Florentie pro veniendo ad opus ad rat. CCC. floren pro anno. Matheo Cioni de Florentia conducto » per Mag. Andream caput mag. xxix. Octob. ad rat. » viij. flor. pro mense ».

Dall'Archivio segreto della città sappiamo che M. Andrea convenne di compire la storia dello sposalizio della Beatissima Vergine. Ho voluto accennare qui alcune notizie di questo Artefice per illustrare maggiormente la di lui vita e quella de' suoi scolari, avendole per esteso riferite nella storia del Duomo d'Orvieto.

F. G. D.

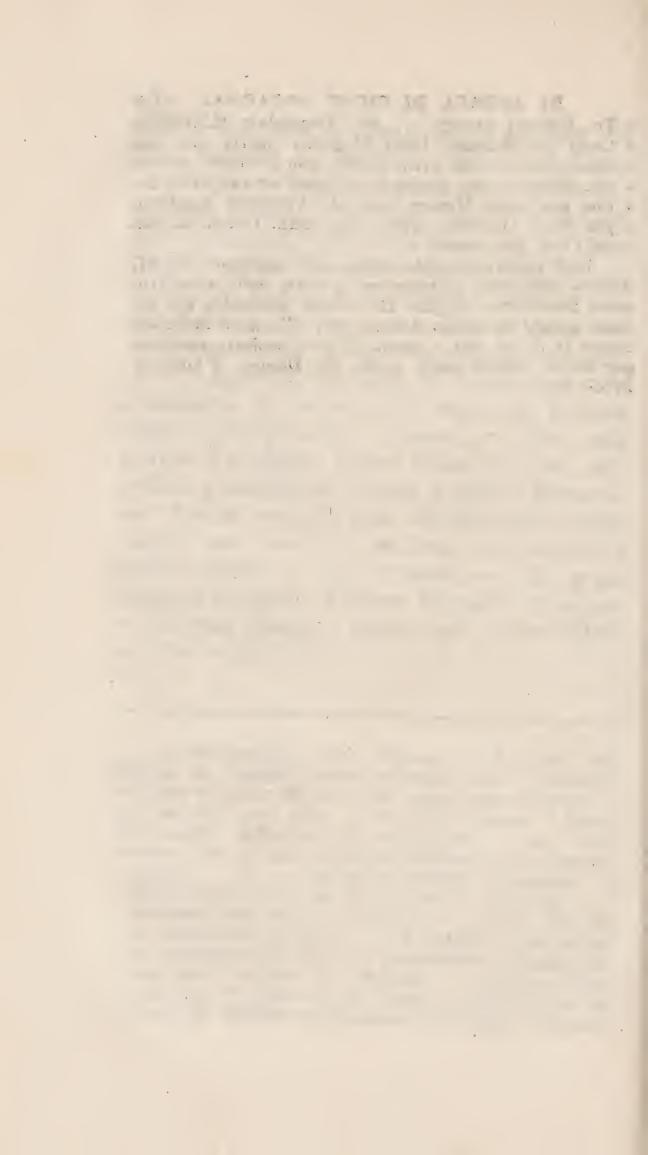





Tomaso delto Giottino-

# VITA

DI

## TOMMASO (1)

### DETTO GIOTTINO

PITTORE FIORENTINO.

Quando fra l'altre arti quelle che procedono dal disegno si pigliano in gara, e gli artefici lavorano in concorrenza,

Vasari Vol. III,

<sup>(1)</sup> Sia avvertito ora per sempre, che queste Vite del Vasari sono stimabili non tanto per l'istoria delle tre belle arti, quanto per essere in qua e in là seminate d'ottimi lumi per accrescimento e studio delle medesime, come si può vedere nel principio di questa vita; i quali lumi se fossero tutti raccolti insieme, farebbero un trattato compito che sarebbe utilissimo agli studiosi delle medesime. Nota dell' Ediz. di Roma,

VITA senza dubbio esercitandosi i buoni ingegni con molto studio, trovano ogni giorno nuove cose per soddisfare a i varj gusti degli uomini. E parlando per ora della pittura, alcuni ponendo in opera cose oscure e inusitate (1) e mostrando in quelle la difficultà del fare, fanno nell'ombre la chiarezza del loro ingegno conoscere. Altri lavorando le dolci e delicate, pensando quelle dover essere più grate agli sando quelle dover essere più grate agli occhi di chi le mira per avere più rilievo, tirano agevolmente a se gli animi della maggior parte degli uomini. Altri poi dipingendo unitamente, e con abbagliare i colori ribattendo a' suoi luoghi i lumi e l'ombre delle figure, meritano grandissima lode, e mostrano con bella destrezza d'animo i discorsi dell'intelletto, come con dolce maniera mostrò sempre nelle opere sue Tommaso di Stefano detto Giottina il grada assenda neto l'anno 1326 tino, il quale essendo nato l'anno 1324.

<sup>(1)</sup> Così fece il rinomato Zeusi, al riferire di Luciano, figurando una generazione di Centauri; e così ancora alcuni de' migliori moderni, come vedremo descrivendo le loro imprese. E intanto annunziamo al pubblico l'importante ristampa delle Vite de' quattro più celebri pittori della Grecia, che già pubblicate dal Ch. Carlo Dati sotto gli auspicj del Grande Luigi XIV. e ora divenute rare, noi riprodurremo corrette e arricchite di note sotto quelli di un ornatissimo Cavaliere Inglese nel medesimo tempo in cui usciranno alla luce le vite di quelli del Vasari, le quali noi parimenti daremo arricchite di moltissime illustrazioni. F. G. D.

dopo l'avere imparato da suo padre i primi principi della pittura, si risolvè, essendo ancor giovanetto, volere in quanto potesse con assiduo studio essere imitatore della maniera di Giotto, piuttosto che di quella di Stefano suo padre: la qual cosa gli venne così ben fatta, che ne cavò, oltre alla maniera che fu molto più bella di quella del suo maestro, il soprannome di Giottino che non gli cascò mai. Anzi fu parere di molti e per la maniera e per lo nome, i quali però furono in grandissimo errore, che fusse figliuolo di Giotto; ma in vero non è così, essendo cosa certa, o per dir meglio credenza (non potendosi così fatte cose affermare da ognuno) che fu figliuolo di Stefano pittore Fiorentino. Fu dunque costui nel-la pittura si diligente e di quella tanto amorevole, che sebbene molte opere di lui non si ritrovano, quelle nondimeno che trovate si sono erano buone e di bella maniera; perciocchè i panni, i capelli, le barbe, ed ogni altro suo lavoro furono fatti ed uniti con tanta morbidezza e diligenza, che si vede ch'egli aggiunse senza dubbio l'unione a quest'arte, e l'ebbe molto più perfetta, che Giotto suo maestro e Stefano suo padre avuta non aveano. Dipinse Giottino nella sua giovanezza in S. Stefano al Ponte Vecchio di Firenze una cappella allato alla porta del fianco, che sebbene è oggi molto guasta

rg6 vita

dall' umidità, in quel poco che è rimaso si vede la destrezza e l'ingegno dell'artefice (1). Fece poi al canto alla macina ne' Frati Ermini (2) i SS. Cosimo e Damiano, che spenti dal tempo ancor essi poco si veggono. E lavorò in fresco una cappella nel vecchio S. Spirito di detta città, che poi nell'incendio di quel tempio rovinò, ed in fresco sopra la porta principale della Chiesa, la storia (3) del-la missione dello Spirito Santo (4), e su la piazza di detta Chiesa per ire al canto alla Cuculia sul cantone del convento quel tabernacolo, che ancora si vede, con la nostra Donna ed altri Santi d'attorno, che tirano e nelle teste e nell'altre parti forte alla maniera moderna, perchè cercò variare e cangiare le carnagioni, ed ac-compagnare nella varietà de' colori e ne' panni con grazia e giudizio tutte le figure. Costui medesimamente lavorò in S.

(2) Oggi Chiesa di S. Basilio dove la pittura di Giottino è affatto perduta. Nota dell' Ediz, di Roma.

<sup>(</sup>r) Adesso non si vede niente delle pitture di Giottino in questa Chiesa, perchè sono andate male affatto. Il Vasari dice che era dipinta la cappella, ed è probabile, perchè soggiuuse che aveva patito per l'umidità Il Cinelli poi nelle Bellezze di Firenze a c. 114. dice che era una tavola; ma comunque sia, elle sono perite. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> Questa istoria è stata imbiancata. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(4)</sup> Questo tabernacolo è stato ridipinto modernas mente e demolito. Nota dell' Ediz. di Firenze.

DI TOMMASO DETTO GIOTTINO. 197 Croce nella cappella di S. Silvestro l'istoria di Costantino con molta diligenza avendo bellissime considerazioni nei gesti delle figure, e poi dietro a un ornamento di marmo fatto per la sepoltura di Messer Bettino de' Bardi, uomo stato in quel tempo in onorati gradi di milizia, fece esso Messer Bettino di naturale armato che esce d'un sepolero ginocchioni, chiamato col suono delle trombe del Giudizio da due Angeli che in aria accompagnano un Cristo nelle nuvole molto ben fatto. Il medesimo in S. Pancrazio fece all' entrar della porta a man ritta un Cristo che porta la Croce ed alcuni Santi appresso che hanno espressamente la maniera di Giotto. Era in S. Gallo, il qual convento era fuor della porta che si chiama dal suo nome e fu rovinato per l'assedio, in un chiostro dipinta a fresco una Pietà, della quale n'è copia in S. Pancrazio già detto in un pilastro accanto alla cappella maggio-re. Lavorò a fresco in S. Maria Novella alla cappella di S. Lorenzo (1) de' Giuo-

<sup>(1)</sup> Di questa cappella di S. Lorenzo e de'suoi fondatori si vegga il P. Richa tom. 2. ovvero part. 2. del tom. 1. a c. 136. dove fa menzione di questa tavola di Giottino, e dice essere smarrita (\*). Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(\*)</sup> Se non m'inganna la memoria, questa tavola si conserva nell'interno dell'annesso Convento.

80 V I T A

chi entrando in Chiesa per la porta a man destra, nella facciata dinanzi un S. Cosidestra, nella facciata dinanzi un S. Cosimo e S. Damiano, ed in Ognissanti un S. Cristofano e un S. Giorgio, che dalla malignità del tempo furono guasti e rifatti da altri pittori per ignoranza d'un Proposto poco di tal mestiere intendente. Nella detta Chiesa è di mano di Tommaso rimaso salvo (1) l'arco che è sopra la porta della sagrestia, nel quale è a fresco una nostra Donna col figliuolo in braccio, che è cosa buona per averla egli lavorauna nostra Donna col figliuolo in braccio, che è cosa buona per averla egli lavorata con diligenza. Mediante queste opere avendosi acquistato tanto buon nome Giottino, imitando nel disegno e nelle invenzioni, come si è detto, il suo maestro, che si diceva essere in lui lo spirito di esso Giotto per la vivezza de' colori e per la pratica del disegno, l'anno 1343. a' dì 2. di Luglio, quando dal popolo fu cacciato il Duca d'Atene, e che egli ebbe con giuramento renunziata e renduta la con giuramento renunziata e renduta la signoria e la libertà a i Fiorentini, fu forzato da i dodici Riformatori dello Stato, e particolarmente da i preghi di Messer Agnolo Acciajuoli allora grandissimo Cittadino, che molto poteva disporre di lui, diningana non dispussionalla tama dallora disporre di lui, dipingere per dispregio nella torre del pa-

<sup>(1)</sup> Ora son perduti con molte altre pitture qui sopra nominate, e che si nomineranno appresso. Note dell'Ediz. di Roma.

DI TOMMASO DETTO GIOTTINO. lagio del Podestà il detto Duca ed i suoi seguaci, che furono (1) Messer Ceritieri Visdomini, Messer Maladiasse, il suo conservatore, e Messer Ranieri da S. Gimignano, tutti con le mitre di giustizia in capo vituperosamente. Intorno alla testa del Duca erano molti animali rapaci e d'altre sorte, significanti la natura e qualità di lui; ed uno di que'suoi consiglieri aveva in mano il palagio de' Priori della Città, e come disleale e traditore della patria glie lo porgeva. E tutte avevano sotto l'arme e l'insegne delle famiglie loro, ed alcune scritte che oggi si possono malamente leggere per essere consumate dal tempo. Nella quale opera, per disegno e per essere stata condotta con molta diligenza, piacque universalmente a ognuno la maniera dell'artefice. Dopo fece alle Campora, luogo de' Monaci neri fuor della porta a S. Piero Gattolini, un S. Cosimo e S. Damiano che furono guasti nell'imbiancare la Chiesa. Ed al ponte a

<sup>(1)</sup> Il nome di tutti costoro che furono dipinti da Giottino si può vedere nel Baldinucci, avendone lasciati alcuni il Vasari. Questa pittura fu fatta nel 13442 come dice Gio. Villani lib. 12. cap. 33. E i versi scritti sopra ciascuno sono riportati dal medesimo Baldinucci. M. Maladiasse dal Villani si nomina M. Maladiusto. Era d'Ascoli e Podestà di Firenze. Di questa pittura non si vede altro se non che su quel muro vi fu anticamente dipinto. Nota dell'Ediz. di Roma.

Romiti (1) in Valdarno il tabernacolo che è in sul mezzo murato dipinse a fresco con bella maniera di sua mano. Trovasi per ricordo di molti che ne scrissero, che Tommaso attese alla scultura e lavorò una figura di marmo nel campanile di S. Maria del Fiore di Firenze di braccia quattro verso dove oggi sono i pupilli. In Ro-ma similmente condusse a buon fine in S. Giovanni Laterano una storia, dove figurò il Papa in più gradi, la quale oggi ancora si vede consumata e rosa dal tempo. Ed in casa degli Orsini (2) una sala piena d'uomini famosi, ed in un pilastro d'Araceli un S. Lodovico molto bello accanto all' altar maggiore a man ritta. In Ascesi ancora nella Chiesa di sotto di S. Francesco dipinse sopra il pergamo, non vi essendo altro luogo che non fusse dipinto (3), in un arco la coronazione di

(\*) Qui non ha luogo il forse. F. G. D.

(3) Quantunque io professi una grande venerazione verso il nostro Vasari, qualora egli assegna qualche opera ad un Artefice, voglio qui notare un dubbio nas

<sup>(1)</sup> Il ponte a Romiti rovinò al principio di questo secolo, onde sarà perito anche il tabernacolo dipinto da Giottino (\*). Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Molte erano le famiglie Orsini e avevano molle case, onde non si sa in quale di esse fossero le pitture accennate qui dal Vasari. Ma essendo tutte passate in altre mani e tutte rimodernate, si può credere che sieno assolutamente perite. Nota dell'Ediz, di Roma,

DI TOMMASO DETTO GIOTTINO. 201 nostra Donna con molti Angeli intorno tanto graziosi e con bell'arie nei volti ed in modo dolci e delicati, che mostrano con la solita unione de' colori (il che era proprio di questo pittore) lui avere tutti gli altri insino allora stati paragonato; e intorno a quest' arco fece alcune storie di S. Niccolò. Parimente nel monasterio di Santa Chiara della medesima città a mezzo la Chiesa dipinse una storia in fresco, nella quale è Santa Chiara sostenuta in aria da due Angeli che pajono veri, la quale resuscita un fanciullo che era morto, mentre le stanno intorno tutte piene di maraviglia molte femmine belle nel viso, nell'acconciature de capi, e negli abiti che hanno indosso di que tempi molto graziosi. Nella medesima Città d'Àscesi fece sopra la porta della città che va al Duomo, cioè in un arco dalla parte di dentro, una nostra Donna col figliuolo in collo con tanta diligenza, che pare viva, ed un S. Francesco ed un altro Santo bellissimo, le quali due opere, sebbene la storia di Santa Chiara non è

tomi dopo molte meditazioni fatte in Assisi sopra le opere di Giotto e di Giottino, ed è che alcune storie della Chiesa di sopra e nominamente quella dell'assetato che beve, e inoltre alcone degli angoli della Chiesa di sotto, i quali sono sulla tomba del Serafico Padre siano di Giottino, e per oscitanza dal Vasari attribuite a Giotto. F. G. D.

finita per essersene Tommaso tornato a Firenze ammalato, sono perfette e d'ogni lode degnissime. Dicesi che Tommaso fu persona malinconica e molto solitaria, ma dell'arte amorevole e studiosissimo, come apertamente si vede in Fiorenza nella Chiesa di S. Romeo (1) per una tavola lavorata da lui a tempera con tanta dili-genza ed amore, che di suo non si è mai veduto in legno cosa meglio fatta. In que-sta tavola che è posta nel tramezzo di detta Chiesa a man destra è un Cristo morto con le Marie intorno e Nicodemo, accompagnati da altre figure, che con amaritudine ed atti dolcissimi ed affettuosi piangono quella morte, torcendosi con diversi gesti di mani e battendosi di ma-niera, che nell'aria de'visi si dimostra assai chiaramente l'aspro dolore del co-star tanto i peccati nostri. Ed è cosa maravigliosa a considerare, non che egli pe-netrasse con l'ingegno a sì alta immaginazione, ma che la potesse tanto bene esprimere col pennello. Laonde è questa opera sommamente degna di lode, non tanto per lo soggetto e per l'invenzione, quanto per avere in essa mostrato l'artefice in alcune teste che piangono, che an-

serisce essere ancora in buono stato questa tavola che sta in sagrestia. Nota dell' Ediz, di Roma.

DI TOMMASO DETTO GIOTTINO. 203 cora che il lineamento si storca nelle ciglia negli occhi nel naso e nella bocca di chi piagne, non guasta però nè altera una certa bellezza che suole molto patire nel pianto, quando altri non sa bene va-lersi de i buoni modi nell'arte. Ma non è gran fatto che Giottino conducesse questa tavola con tanti avvertimenti, essendo stato nelle sue fatiche desideroso sempre più di fama e di gloria, che d'al-tro premio o ingordigia del guadagno, che fa meno diligenti e buoni i maestri del tempo nostro. E come non procacciò costui d'avere gran ricchezze, così non andò anche molto dietro a i comodi della vita; anzi vivendo poveramente, cercò disoddisfar più altri che se stesso; perchè governandosi male e durando fatica, si mori (1) di tisico d'età d'anni 32. e da'parenti ebbe sepoltura fuori di Santa Maria Novella alla porta del martello allato al sepolero di Bontura.

Furono discepoli di Giottino, il quale lasciò più fama che facoltà, Giovanni Tossicani d'Arezzo, Michelino, Giovanni dal Ponte, e Lippo; i quali furono assai ragionevoli maestri di quest'arte; ma più

<sup>(1)</sup> Se Giottino morì d'anni 32. dunque morì l'anno 1356. onde non potè esser maestro di Lippo, come dice poco dopo, e come si mostrerà nelle note alla vita di Lippo; per lo che ci è errore in questi millesimi. Nota dell'Ediz. di Roma.

di tutti Giovanni Tossicani, il quale fece dopo Tommaso di quella stessa maniera di lui molte opere per tutta Toscana, e particolarmente nella pieve d'Arezzo la cappel-la di S. Maria Maddalena de Tuccerelli (1) (2), e nella pieve del Castello di Empoli in un pilastro un S. Jacopo. Nel Duomo di Pisa ancora lavorò alcune tavole che poi sono state levate per dar luogo alle moderne. L'ultima opera che costui fece, fu in una cappella del Vescovado d'Arezzo per la contessa Giovanna moglie di Tarlato da Pietramala, una Nunziata bellissima e S. Jacopo e S. Filippo. La quale opera (3), per essere la parte dietro del muro volta a tramontana, era poco meno che guasta affatto dall'umidità, quando rifece la Nunziata maestro Agnolo di Lorenzo di Arezzo; e poco poi Giorgio Vasari ancora giovanetto i SS. Ja-

(1) În questa cappella, che dee dirsi de' Tucciarelli, nobil famiglia Aretina, non si veggono più le pitture del Tossicani. Nota dell' Ediz. di Firenze.

(3) Le pitture dovettero esser fatte molti anni dopo la fondazione di questa cappella, poichè Tommaso che fu maestro di Giovanni nel 1335. aveva 11. anni; onde può essere che Giovanni non fosse nato. Nota dell'Ediz,

di Roma.

<sup>(2)</sup> Nella cappella de' Tucciarelli, e non Tuccerelli, come è stampato in quest'opera, le pitture del Tos-sicani sono sparite, come anche la Nunziata nominata poco appresso, e solo è rimaso in buon essere il S. Jacopo e il S. Filippo. Oggi in questa cappella è il Battisterio. Nota dell' Ediz. di Roma.

copo e Filippo (1) con suo grand' utile, avendo molto imparato allora, che non aveva comodo d'altri maestri, in considerare il modo di fare di Giovanni, e l'ombre ed i colori di quell'opera così guasta com'era. In questa cappella si leggono ancora in memoria della contessa, che la fece fare e dipingere, in uno epitaffio di marmo queste parole: Anno Domini 1335. de mense Augusti hanc capellam constitui (2) fecit nobilis Domina comitissa Joanna de Sancta Flora uxor nobilis militis Domini Tarlati de Petramala ad honorem Beatae Mariae Virginis.

Dell'opere degli altri discepoli di Giottino non si fa menzione, perchè furono cose ordinarie e poco somiglianti a quelle del maestro e di Giovanni Tossica-

(2) Constitui forse si dee leggere construi, ma nella stampa de' Giunti si legge, come si è qui lasciato correre. Nota dell' Ediz, di Roma.

<sup>(1)</sup> Esistono nella Cattedrale di Arezzo i SS. Jacopo e Filippo nella cappella della Contessa Giovanna di S. Fiora moglie di Messer Tarlato da Pietramala nella parte a tramontana, ma non la Nunziata ch' era in mezzo ad essi di mano d'Agnolo di Lorenzo d'Arezzo del quale parla il Vasari nella vita di Don Bartolommeo Abate di S. Clemente. Vi è pure la lapida con l' iscrizione del 1335. In questa cappella è in oggi fino dall' anno 1620. il Battisterio trasportatovi dal primiero suo sito sotto la finestra, ne' di cui vetri è dipinto il Battesimo di Cristo per S. Giovanni, come si accennò nella vita di Buonamico Buffalmacco. Nota dell' Ediz. di Firenze.

ni loro condiscepolo. Disegnò Tommaso benissimo, come in alcune carte di sua mano disegnate con molta diligenza, si

può nel nostro libro vedere (1).

(1) Per la morte di Giottino furono fatti questi due versi che sono nella prima edizione del Vasari:

Heu mortem, infandam mortem, quae cuspide acute Corda hominum laceras, dum venis ante diem.

Nota dell' Ediz. di Roma.





Gio: da Ponte

## VITA

DI

### GIO. DA PONTE

PITTORE FIORENTINO.

Sebbene non è vero il proverbio antico nè da fidarsene molto che a goditore non manca mai roba, ma sibbene in contrario è verissimo che chi non vive ordinariamente nel grado suo, in ultimo stentando vive e muore miseramente; si vede nondimeno che la fortuna ajuta alcuna volta piuttosto coloro che gettano senza ritegno, che coloro che sono in tutte le cose assegnati e rattenuti. E quando manca il fa-

vore della fortuna, supplisce molte volte al difetto di lei e del mal governo degli uomini la morte, sopravvenendo quando appunto comincerebbono cetali uomini con infinita noja a conoscere, quanto sia misera cosa avere sguazzato da giovane, e stentare in vecchiezza, poveramente vivendo e faticando; come sarebbe avvenuto a Giovanni da S. Stefano a Ponte di Fiorenza, se dopo avere consumato il patrimonio, molti guadagni che gli fece venire nelle mani piuttosto la fortuna che i meriti, e alcune eredità che gli vennero da non pensato luogo, non avesse finito in un medesimo tempo il corso della vita e tutte le facultà. Costui dunque, che fu discepolo di Bonamico Buffalmacco (1) e l'imitò più nell'attendere alle comodità del mondo, che nel cercare di farsi valente pittore, essendo nato l'anno 1307, e giovanetto stato discepolo di Buffalmacco, fece le sue prime opere nella pieve d'Empoli a fresco nella cappella di S. Lorenzo, dipingendovi molte storie della vita d'esso Santo con tanta diligenza, che sperandosi dopo tanto principio miglior mezzo, fu condotto l'anno 1344. in Arezzo (2), dove in S. Fran-

tino. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Se egli è vero che morisse Giottino intorno al 1335., non sarebbero peravventura di costui le pitture a fresco fattesi nove anni dopo nella Torre di Firenze?

cesco lavorò in una cappella l'Assunta (1) di nostra Donna (2). E poco poi essendo in qualche credito in quella città per carestia d'altri pittori, dipinse nella pieve la cappella di S. Onofrio e quella di S. Antonio che oggi dall'umidità è guasta. Fece ancora alcune altre pitture che erano in S. Giustina ed in S. Matteo, che con le dette Chiese furono mandate per terra nel far fortificare il Duca Cosimo quella città, quando in quel luogo appunto fu trovato a piè della coscia d'un ponte antico, dove allato a detta S. Giustina entrava il fiume nella città, una testa di Appio Cieco (3) ed una del figliuolo di

Avvertirò qui una volta per sempre, che da una lettera di Mgr. Bottari al Cav. Pecci di Siena si sa, che
le note appartenenti ad Arezzo, quegli le ebbe dal detto Cav. Lorenzo Guazzesi, e sono delle più pregevoli;
non avendolo io mai colto in fallo, rivedendo le opere
di quella città, ricordate in queste vite di Giorgio Vasari. F. G. D.

(1) L'Assunta della Madonna si è mantenuta sino al di d'oggi; ma le cappelle di S. Onofrio e di S. Antonio sono andate male. Nota dell' Ediz. di Roma.

(2) Questa pittura vedesi tuttora nella Chiesa di S.

Francesco d'Arezzo. Nota dell' Ediz. di Firenze.

(3) Un' iscrizione d'Appio Cieco adesso è nel ricetto della Galleria Medicea, ma si dubita se sia dei tempi d'Appio, e credo che il Granduca Cosimo III. l'avesse dall' eredità del Canonico Bassetti Segretario di Stato. È di essa fatta menzione dal Borghini a c. 186. Dell' origine di Firenze, e da Antonio Agostini Dial. X. pag. 275. e la riporta il Grutero pag. 384. 4. Nota dela l'Ediz. di Roma.

marmo bellissime con un epitaffio antico e similmente bellissimo, che oggi sono in guardaroba di detto Sig. Duca. Essendo poi tornato Giovanni a Firenze in quel tempo che si finì di serrare l'arco di mez-zo del ponte a S. Trinità, dipinse in una cappella fatta sopra una pila e intitolata a S. Michelagnolo dentro e fuori molte figure, e particolarmente tutta la facciata dinanzi: la qual cappella insieme col pon-te dal diluvio dell'anno 1557. fu portata via. Mediante le quali opere vogliono alcuni, oltre a quello che si è detto di lui nel principio, che fusse poi sempre chia-mato Giovanni dal Ponte. In Pisa ancora l'anno 1355. fece in S. Paolo a ripa d'Arno alcune storie a fresco nella cappella maggiore dietro all'altare, oggi tutte guaste dall'umido e dal tempo. È parimente opera di Giovanni in S. Trinita di Firenze la cappella degli Scali, e un'altra che è allato a quella, ed una delle storie di S. Paolo accanto alla cappella maggiore, dov' è il sepolcro di maestro Paolo Strolago (1). In S. Stefano al Ponte Vecchio fece una tavola; ed altre pitture a tempera e in fresco per Firenze e fuori, che gli diedero credito assai. Contentò costui gli

<sup>(1)</sup> Maestro Paolo dal Pozzo Toscanelli celebre matematico e astrologo di quel tempo. Nota dell' Ediz. di Roma.

amici suoi, ma più ne' piaceri che nell'opere, e fu amico delle persone letterate, e particolarmente di tutti quelli che per venire eccellenti nella sua professione frequentavano gli studj di quella; e sebbene non aveva cercato d'avere in se quello che desiderava in altrui, non restava però di confortare gli altri a virtuosamente operare. Essendo finalmente Giovanni vivuto 59. anni, di mal di petto in pochi giorni uscì di questa vita, nella quale poco più che dimorato fusse, avrebbe patito molti incomodi, essendogli appena rimaso tanto in casa, che bastasse a dargli onesta sepoltura in S. Stefano del Ponte Vecchio. Furono l'opere sue (1) intorno al MCCCLXV.

<sup>(1)</sup> Non capisco come il Vasari assegni all' opere di questo Giovanni l'anno 1365. cioè l'ultimo della sua vita, essendo egli nato nel 1307. e vissuto 59. anni. Chi bramasse legger la copia di questa vita del Vasari legga il Baldinucci a c. 44. del sec. 2. Il Vasari nella prima edizione a c. 193. riporta un tetrastico molto debole fatto per epitaffio di questo Giovanni da Ponte, di cui non resta in oggi, si può dire, pittura alcuna, almeno nota (\*). Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(\*)</sup> Se l'Editor di Roma avesse posto mente alla maniera di esprimersi tenuta dal Vasari nelle altre vite, facilmente avrebbe capito, che questa frase: furono le opere sue interno al MCCCLXV., indica il passato, cioè il fine di esse. Infatti nato nel 1307. e vissuto 59. anni cadde la di lui morte intorno al 1365. L'Epitaffio di costui nella prima edizione è il seguente:

<sup>»</sup> Deditus illecebris, et prodigus usque bonorum, » Quae linguit moriens mi pater, ipse sui.

Nel nostro libro de' disegni di diversi antichi e moderni è un disegno d'acquerello di mano di Giovanni, dov' è un S. Giorgio a cavallo che uccide il serpente, e un'ossatura di morte, che fanno fede del modo e maniera che aveva costui nel disegnare.

<sup>»</sup> Artibus insignes dilexi semper honestis,

» Pictura poteram clarus et esse volens.

per delicatezza tralasciato nell'edizion Romana, ma da noi riferito per essere meno esagerato degli altri, F. G. D.

### VITA

DI

#### AGNOLO GADDI

PITTORE FIORENTINO.

Di quant' onore e utile sia l'esser eccellente in un'arte nobile, manifestamenté si vide nella virtù e nel governo di Taddeo Gaddi, il quale essendosi procacciato con l'industria e fatiche sue oltre al nome bonissime facultà, lasciò in modo accomodate le cose della famiglia sua, quando passò all'altra vita, che agevolmente potettono Agnolo e Giovanni suoi figliuoli dar poi principio a grandissime ricchezze e all'esaltazione di casa Gaddi, oggi in Firenze nobilissima e in tutta la Cristianità molto

reputata (1). È di vero è ben stato ragionevole, avendo ornato Gaddo, Taddeo,
Agnolo, e Giovanni colla virtù e con
l'arte loro molte onorate Chiese, che siano
poi stati i loro successori dalla S. Chiesa
Romana e da' Sommi Pontefici di quella
ornati delle maggiori dignità Ecclesiastiche (2). Taddeo dunque, del quale avemo
di sopra scritto la vita, lasciò Agnolo e
Giovanni suoi figliuoli in compagnia di
molti suoi discepoli, sperando che particolarmente Agnolo dovesse nella pittura
eccellentissimo divenire; ma egli, che nella
sua giovanezza mostrò volere di gran lunga
superare il padre, non riuscì altramente

(1) Questa introduzione, come quasi tutte le altre alle vite si vedono amplificate nella seconda edizione; però nella prima, come dissi, maggiormente apparisce lo stile semplice, sebbene un po' rozzo di un artefice il quale non fa professione di eloquenza. F. G. D.

<sup>(2)</sup> Questa celebratissima famiglia è spenta, e la loro roba è passata nella famiglia de' Pitti, che lasciato il loro casato presero quello de' Gaddi, e così ancora si chiamano. Era il palazzo de' Gaddi tutto intero un museo, pieno di eccellenti quadri, di antichi marmi scolpiti e scritti, di medaglie, di manoscritti, e di simili rarità. Ma i manoscritti sono passati nella Libreria Magliabechiana, il resto quasi tutto esiste. Sono celebri Niccolò e Taddeo Gaddi amendue Cardinali accennati dal Vasari qui addietro. Il primo morì nel 1552. e l'altro nel 1561. e i loro sepoleri si veggono nella lor bellissima cappella in S. Maria Novella, edificata col disegno del Dosio, e gli epitaffi sopra detti sepolcri sono di Marcantonio Mureto riportati dal P. Richa Tom. 3. part. 1. a c. 70. e 71. Nota dell' Edizione di Roma.

secondo l'opinione che già era stata di lui conceputa; perciocchè essendo nato ed alconceputa; perciocche essendo nato ed allevato negli agi, che sono molte volte d'impedimento agli studj, fu dato più a' traffichi ed alle mercanzie, che all' arte della pittura. Il che non ci dee nè nuova, nè strana cosa parere, attraversandosi quasi sempre l'avarizia a molti ingegni che ascenderebbono al colmo delle virtù, se il desiderio del guadagno negli anni primi e migliori non impedisse loro il viaggio. Lavorò Agnolo nella sua giovanezza in Firenze in S. Jacopo tra' fossi, di figure poco più d'un braccio, un' istorietta di poco più d'un braccio, un'istorietta di Cristo quando risuscitò Lazzero quatridua-no; dove immaginatosi la corruzione di quel corpo stato morto tre dì, fece le fasce che lo tenevano legato macchiate dal fracido della carne, e intorno agli occhi certi lividi e giallicci della carne tra la viva e la morta molto consideratamente, non senza stupore degli Apostoli e d'altre figure, le quali con attitudini varie e belle, chi co' panni e chi con mano turandosi il naso per il fetore di quel corpo, dimostrano nelle teste il timore e lo spavento di tale novità non meno, che la singolare allegrezza Maria e Marta nel vedere rinnovare la vita nel morto corpo del loro fratello. La quale opera di tanta bontà fu giudicata, che molti stimarono la virtù d'Agnolo dovere trapassare tutti i discepoli di Taddeo e ancora lui stesso. Ma il fatto

passò altramente, perchè come la volontà nella giovanezza vince ogni difficoltà per acquistare fama, così molte volte una certa trascurataggine che seco portano gli anni, fa che in cambio di andare innanzi, si torna indietro, come fece Agnolo; al quale per così gran saggio della virtù sua essendo poi stato allogato dalla famiglia di Soderini, sperandone gran cose, la cappella maggiore del Carmine, egli vi dipinse dentro tutta la vita di nostra Donna tento men hene che non aveva fatto la tanto men bene, che non aveva fatto la resurrezione di Lazzero, che a ognuno fece conoscere avere poca voglia d'atten-dere con tutto lo studio all'arte della pit-tura: perciocchè in tutta quella così grand' opera non è altro di buono, che una storia, dove intorno alla nostra Donna in una stanza sono molte fanciulle, che come hanno diversi gli abiti e l'acconciature del capo, secondo che era diverso l'uso di que'tempi, così fanno diversi esercizi; questa fila, quella cuce, quell'altra incanna, una tesse, ed altre altri lavori assai bene da Agnolo considerati e condotti.

Nel dipignere similmente per la famiglia nobile degli Alberti la cappella maggiore della Chiesa di S. Croce a fresco (1), facendo in essa tutto quello che

<sup>(1)</sup> Considerando io diligentemente gli avanzi di codeste pitture, mi parve che Agnolo Gaddi abbia visi:

dusse quel lavoro con molta pratica, ma con non molto disegno, perchè solamente il colorito fu assai bello e ragionevole. Nel dipingere poi nella cappella de' Bardi pure in fresco e nella medesima Chiesa alcune storie (1) di S. Lodovico, si portò molto meglio. E perchè costui lavorava a capricci, e quando con più studio, e quando con meno, in S. Spirito pure di Firenze (2), dentro alla porta che di piazza va in convento, fece sopra un' altra porta una nostra Donna col bambino in collo e S. Agostino e S. Niccolò tanto bene a fresco, che dette figure pajono fatte pur jeri. E perchè era in certo modo rimaso a Agnolo per eredità il segreto di lavorare il musaico (3)

(1) A queste pitture è stato dato di bianco, e restano solo quelle della cappella Alberti che serve per coro de' Frati. Nota dell' Ediz. di Roma.

(3) A quel tempo non era più un segreto il lavorare di musaice. Oltre che pochi anni prima Giotto, Simone, ed altri ne avevano dato saggio in Roma e in altre

bilmente aggiunto all'arte non so che di meglio, che non si vede nelle opere di Giotto, di Simone, e degli altri maestri precedenti; e non vi è dubbio che, se egli avesse operato in quella col medesimo studio e diligenza che vi pose Taddeo suo padre, si sarebbe appuntino verificato in esso il pronostico del Vasari. F. G. D.

<sup>(2)</sup> Anche le pitture di S. Spirito non son più in essere, e furono gettate a terra nella fabbrica della nuova Chiesa. Son perite ancora quelle di S. Pancrazio e di S. Maria Maggiore e di S. Romolo nominate poco sotto; benchè in S. Romolo sia rimasa qualche figura sparsa per la muraglia. Nota dell' Ediz. di Roma.

e aveva in casa gl'istrumenti e tutte le cose che in ciò aveva adoperato Gaddo suo avolo, egli pur per passar tempo e per quella comodità che per altro, lavorava, quando bene gli veniva, qualche cosa di musaico. Laonde essendo stati dal tempo consumati molti di que' marmi che coprono l'otto facce del tetto di S. Giovanni, e perciò avendo l'umido che penetrava dentro guasto assai del musaico che Andrea Tafi aveva già in quel tempo lavorato, deliberarono i Consoli dell'arte de' mercatanti, acciocchè non si guastasse il resto, di rifare la maggior parte di quella coperta di marmi e fare similmente

Città, la sola Orvieto aveva un drappello di Artefic? di quello: essi con meccanismo non inferiore a quello poc' anzi ricordato dal nostro Scrittore, adornavano con pompa magnifica l'ammirabile facciata di quel Duomo, di cui prima di Pasqua del corrente anno 1791. pubblicheremo la storia arricchita di 38. rami di alcune delle molte opere che adornano quell' insigne Cattedrale con varie produzioni di pittura, scultura, architettura, e musaico. Daremo qui un indice de' principali musaicisti: Gervino, e Puccio di Leozio da Spoleto. Corso di Domenico Sanese. Consiglio con Ghino di Pietro e Cola di Pietrangelo da Montelcone. Andrea di S. Miniato. Lapo di Nuzzo e Ugolino da Firenze. Scaglione di Assisi. Andrea di Mino Sanese. Angioletto da Gubbio. Fr. Gio. Leonardelli Orvietano del Terz' Ordine di San Francesco. Bonini da Perugia. Angeluccio Landi con Andrea e Niccolò suoi figli. Nello Jacopini e Buccio Aldobrandini Romani. Costoro lavorarono ne' musaici della facciata Orvietana dal 1321. sino al 1345., e più ancora, finchè vennero Andrea Cioni ed altri più celebri. F. G. D.

racconciare il musaico. Perchè dato di tutto ordine e commissione a Agnolo, egli l'anno 1346. fece ricoprirlo di marmi nuovi e soprapporre con nuova diligenza i pezzi nelle commettiture due dita l'uno all'altro, intaccando la metà (1) di ciascuna pietra insino a mezzo. Poi commettendole insieme con stucco fatto di mastrice e cera fondute insieme, l'accomodò con tanta diligenza, che da quel tempo in poi non ha nè il tetto nè le volte alcun danno dall'acque ricevuto. Avendo poi Agnolo racconcio il musaico, fu cagione, mediante
il consiglio suo e disegno molto ben considerato, che si rifece, in quel modo che
sta ora, intorno al detto tempio tutta la
cornice di sopra di marmo sotto il tetto,
il quale era molto minore che non è e
molto ordinaria. Per ordine del medesimo molto ordinaria. Per ordine del medesimo furono fatte ancora nel palagio del Podestà le volte della sala che prima era a tetto, acciocchè oltre all'ornamento, il fuoco, come molto tempo inuanzi fatto avea, non potesse altra volta farle danno. Appresso questo per consiglio d'Agnolo furono fatti intorno al detto palazzo i merli che oggi vi sono, i quali prima non vi erano di niuna sorta. Mentre che queste cose si lavoravano, non lasciando del tutto la pitvoravano, non lasciando del tutto la pit-

di marmo. Nota dell' Ediz. di Roma.

tura, dipinse nella tavola che egli fece dell'altar maggiore di S. Brancazio a tempera la nostra Donna, S. Gio. Battista, e il Vangelista, e appresso S. Nereo, Achilleo, e Brancazio fratelli (1) con altri Santi. Ma il meglio di quell'opera, anzi quanto vi si vede di buono, è la predella (2) sola, la quale è tutta piena di figure piccole divise in otto storie della Madonna e di S. Reparata. Nella tavola poi dell'altar grande di S. Maria Maggiore pur di Firenze fece per Barone Cápelli nel 1348. intorno a una Coronazione di nostra Donna un ballo d'Angeli ragionevole. Poco poi nella pieve della terra di Prato, stata riedificata con ordine di Giovanni Pisano l'anno 1312. come si è detto di sopra, dipinse Agnolo nella cappella a fresco, dove era riposta la Cintola di nostra Donna, molte storie della vita di lei, ed in altre Chiese di quella terra, piena di Monasterj e Conventi onoratissimi, altri lavori assai. In Firenze poi dipinse l'arco sopra la porta

(2) Una simile si accenna esistente nella R. Galleria di Firenze. Vedi la R. Galleria del Ch. Sig. Ab. Lanzi a pag. 70. Firenze 1782. F. G. D.

<sup>(1)</sup> Nereo e Achilleo Eunuchi di Flavia Danitilla furono fratelli e da S. Pietro Apostolo battezzati insieme a Plautilla madre di Flavia, i quali in odio di nostra S. Religione furono decapitati in Terracina. Pancrazio Gentiluomo di Frigia non ebbe con i predetti Santi altra relazione, toltone quella del Martirio per la Fede, subito nello stesso giorno. F. G. D.

di S. Romeo, e lavorò a tempera in orto S. Michele una disputa di (1) Dottori con Cristo nel tempio. E nel medesimo tempo essendo state rovinate molte case per allargare la piazza de' Signori ed in particolare la Chiesa di S. Romolo, ella fu rifatta col disegno d'Agnolo, del quale si veggiono in detta Città per le Chiese molte tavole di sua mano; è similmente nel Dominio si riconoscono molte delle sue opere, le quali furono lavorate da lui con molto suo utile; sebbene lavorava più per fare come i suoi maggiori fatto aveano, che come i suoi maggiori fatto aveano, che per voglia che ne avesse, avendo egli indiritto l'animo alla mercanzia che gli era di migliore utile, come si vide, quando i figliuoli, non volendo più vivere da dipintori, si diedero del tutto alla mercatura, tenendo perciò casa aperta in Venezia insieme col padre, che da un certo tempo in là non lavorò, se non per suo piacere ed in un certo modo per passar tempo. In questa guisa dunque, mediante i traffichi e mediante l'arte sua avendo Agnolo acquistato grandissime facoltà, morì l'anno sessantatreesimo di sua vita oppresso da una febbre maligna, che in pochi giorni

<sup>(1)</sup> Tutte le pitture mentovate di sopra sono perite; ma questa disputa di Gesù Cristo nel tempio ancora si conserva bene. Siccome la tavola per S. Brancazio; ma non è più in Chiesa, essendo collocata nel Monasterio, Nota dell' Ediz. di Roma.

lo finì. Furono suoi discepoli maestro Antonio da Ferrara che fece in S. Francesco a Urbino ed a Città di Castello molte bell'opere, e Stefano da Verona il quale dipinse in fresco perfettissimamente, come si vede in Verona sua patria in più luoghi ed in Mantoa ancora in molte sue opere. Costui fra l'altre cose fu eccellente nel fare con bellissime arie i volti de' putti, delle femmine, e de' vecchi, come si può vedere nell'opere sue, le quali furono imitate e ritratte tutte da quel Pietro da Perugia miniatore, che miniò tutti i libri (1) che sono a Siena in Duomo nella libreria di Papa Pio, e che colori in fresco praticamente. Fu anche discepolo d'Agnolo Michele da Milano e Giovanni Gaddi suo fratello, il quale nel chiostro di S. Spirito, dove sono gli archetti di Gaddo e di Taddeo, fece la disputa di Cristo nel Tempio con i Dottori, la purificazione della Vergine, la tentazione di Cristo nel deserto, ed il Battesimo di Giovanni (2), e fi-

<sup>(1)</sup> Quantunque in quelle miniature, o per dir meglio in qualcheduna vedasi il fare di Pietro; pure esso non vi ebbe mano, come ognuno può rilevare dai libri corali dove sono, e dal Tom. II. delle Lettere Sanesi pagg. 242. e segg. F. G. D.

<sup>(2)</sup> Le pitture del Gaddi non son più nel chiostro di S. Spirito, ma demolite per le nuove fabbriche, come anche crede il Baldinucci tom. I. a c. 103. dove parlando di questo Gio. ridice quello che ha detto il Vasari e non più. Solo fissa che egli finì nel 1380. Nota dell' Ediz. di Roma,

nalmente essendo in espettazione grandissima si morì. Imparò dal medesimo Agnolo la pittura Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa, il quale, come affezionatissimo dell' arte, scrisse in un libro di sua mano i modi del lavorare a fresco (1), a tempera, a colla, ed a gomma, ed inoltre come si minia e come in tutti i modi si mette d'oro; il qual libro è nelle mani di Giuliano orefice Sanese eccellente maestro ed amico di quest'arti. E nel principio di questo suo libro trattò della natura de' colori, così minerali, come di cave, secondo che imparò da Agnolo suo maestro, volendo (poichè forse non gli riuscì imparare a perfettamente dipignere) sapere almeno le maniere de' colori, delle tempere, delle colle, e dello ingessare, e da quali colori dovemo guardarci come dannosi nel mescolarli, ed insomma molti al-

<sup>(1)</sup> L'Opera del Cennini nato in Valdelsa si ritrova nella libreria Medicea di S. Lorenzo al banco 78. cod. 24. nel qual codice sono altre Opere, e meriterebbe d'essere data alla luce, dacchè nella Toscana favella abbiamo tanti pochi Scrittori dell'arti rispetto a' Greci. La scrisse l'anno 1437. nelle prigioni delle Stinche, dove si mettono i debitori di debito civile. Il Vasari scrive che Cennino trattò del macinare i colori a olio, che da quello che poi racconta nella Vita di Antonello da Messina, sembra cosa più modernamente ritrovata. Ma il Baldinucci dec. 8. del sec. 2. a c. 92. dimostra che al tempo nel quale scrisse il Cennini, questo segreto poteva esser giunto a Firenze. Nota dell' Ediz. di Roma.

tri avvertimenti de' quali non fa bisogno ragionare, essendo oggi notissime tutte quelle cose che costui ebbé per gran segreti e rarissime in que' tempi. Non lascerò già di dire che non fa menzione, e forse non dovevano essere in uso, d'alcuni colori di cave, come terre rosse scure, il cinabrese, e certi verdi in vetro. Si sono similmente ritrovate poi la terra d'ombra che è di cava, il giallo santo, gli smalti a fresco ed in olio, ed alcuni verdi e gialli in vetro, de' quali mancarono i pittori di quell' età. Trattò finalmente de' musaici, del macinare i colori a olio per far campi rossi, azzurri, verdi, e d'altre maniere; e de' mordenti per mettere d'oro, ma non già per figure. Oltre l'opere che costui lavorò in Firenze col suo maestro, è di sua mano sotto la loggia dello Spedale di Bonifazio Lupi una nostra Donna con certi Santi di maniera sì colorita, ch'ella si è insino a oggi molto bene conservata. Questo Cennino nel primo Capitolo di detto suo libro, parlando di se stesso, dice queste proprie parole: 55 Cennino di Drea » Cennini di Colle di Valdelsa fui infor-» mato in nella detta arte dodici anni da ss Agnolo di Taddeo di Firenze mio mae-» stro, il quale imparò la detta arte da >> Taddeo suo padre, il quale fu battez-» zato da Giotto e fu suo discepolo anni » ventiquattro; il quale Giotto rimutò » l'arte del dipignere di Greco in Latino,

ss e ridusse al moderno e l'ebbe certo più ss compiuta che avesse mai nessuno «. Queste sono le proprie parole di Cennino al quale parve, siccome fanno grandissimo benefizio quelli che di Greco traducono in Latino alcuna cosa a coloro che il Greco non intendono, che così facesse Giotto, in riducendo l'arte della pittura da una maniera non intesa nè conosciuta da nessuno (se non se forse per goffissima) a bella, facile, e piacevolissima maniera intesa e conosciuta per buona da chi ha giudicio e punto del ragionevole. I quali tutti discepoli d'Agnolo gli fecero onore grandissimo; ed egli fu dai figliuoli suoi, a i quali (si dice) lasciò il valore di cinquantamila fiorini o più, seppellito in S. Maria Novella nella sepoltura che egli medesimo aveva fatto per se e per i de-scendenti l'anno di nostra salute 1387. (1). Il ritratto d'Agnolo fatto da lui medesimo si vede nella cappella degli Alberti in S. Croce nella storia, dove Eraclio Imperatore porta la Croce, allato a una porta di-pinto in profilo con un poco di barbetta e con un cappuccio rosato in capo secon-

<sup>(1)</sup> Non so perchè il Vasari non abbia qui posto l'epitassio, che pose nella prima edizione, ed è il seguente: Angelo Taddei s. Gaddio ingenii et picturae gloria honoribus probitatisque existimatione vere magno filii moestiss. posuere. Nota dell' Ediz. di Roma.

do l'uso di que' tempi. Non fu eccellente nel disegno (1), per quello che mostrano alcune carte che di sua mano sono nel nostro libro.

(1) Benchè il Vasari dica che non fu eccellente mel disegno, tuttavia il Baldinucci dec. 4. del sec. 2. a car. 40. afferma di aver trovato ne' libri del Provveditore dell' Opera del Duomo, che nel 1367, fece i disegni di quelle Virtù scolpite nella loggia de' pittori, delle quali si parla nella vita dell' Orgagna, e altri disegni nel 1384 di cose che occorrevano alla giornata per l'Opera medesima. Ebbe per moglie la Giovanna di Landozzo Lolli, e lasciò il valore di 50. mila fiorini d'oro, come più diffusamente racconta il Baldinucci quivi a c. 41. Adesso questa illustre e celebre famiglia è spenta, e la nobile famiglia de' Pitti, che redò la roba, prese ed anco di presente ritiene il suo casato. Si propagò per descendenza nella famiglia Gaddi il genio all'arti del disegno, e fra gli altri nel Cavalier Niccolò; onde nel lor palazzo raccolsero, oltre una rara libreria, molti busti, statue, e altri marmi, gioje lavorate, iscrizioni, medaglie, e quadri d'eccellenti autori. Nota dell' Ediz, di Roma.





T/Berna

## VITA (1)

#### DEL BERNA

PITTORE SANESE.

Se a coloro che si affaticano per venire eccellenti in qualche virtù non troncasse bene spesso la morte nei migliori anni il filo della vita, non ha dubbio che molti

<sup>(1)</sup> Nel titolo di questa vita il Berna è stato fatto Sanase, e Fiorentino nell' edizione di Bologna per era rore. Nota dell' Ediz. di Rema.

ingegni perverrebbono a quel grado che da essi e dal Moudo più si desidera. Ma il corto vivere degli uomini e l'acerbità de' varj accidenti, che da tutte le parti ne soprastano, ce li toglie alcuna fiata troppo per tempo, come aperto si potette conoscere nel poveretto Berna Sanese, il quale ancora che giovane morisse, lasciò nondimeno tante opere, che egli appare di lunghissima vita, e lasciolle tali e si fatte, che ben si può credere da questa mostra che egli sarebbe venuto eccellente e raro, se non fusse morto sì tosto. Veggonsi di suo in Siena in due cappelle in S. Agostino alcune storiette di figure in fresco (1); e nella Chiesa era in una faccia, oggi per farvi cappelle stata rovinata, una storia d'un giovane menato alla giustizia così ben fatta, quanto sia possibile immaginarsi, vedendosi in quello espressa la pallidezza ed il timore della morte in modo somiglianti al vero, che meritò perciò somma lode. Era accanto al giovane detto un Frate che lo confortava molto bene atteggiato e condotto, ed in somma ogni cosa di quell' opera così vivemente. bene atteggiato e condotto, ed in somma ogni cosa di quell' opera così vivamente lavorata, che ben parve che in quest' opera il Berna s' immaginasse quel caso orribilissimo, come dee essere, e pieno di acer-

<sup>(1)</sup> Ora non esistono più.

bissimo e crudo spavento, poichè lo ritrasse così bene col pennello, che la cosa stessa apparente in atto non moverebbe maggiore affetto. Nella Città di Cortona ancora dipinse (oltre a molte altre cose sparse in più luoghi di quella Città) la maggior parte delle volte e delle facciate della Chiesa di S. Margherita, dove oggi stanno Frati Osservanti (1). Da Cortona andato a Arezzo l'anno 1369, quando appunto i Tarlati già stati Signori di Pietramala avevano in quella Città fatto finire il convento ed il corpo della Chiesa di S. Agostino da Moccio scultore ed architettore Sanese, nelle minori navate del quale avevano molti cittadini fatte fare cappelle e sepolture per le famiglie loro, il Berna vi dipinse a fresco nella cappella di S. Jacopo (2) alcune storiette della vita di quel Santo, e sopra tutto molto vivamente la storia di Marino barattiere, il quale avendano carridicio di danori dato, e fattone do per cupidigia di danari dato, e fattone scritta di propria mano, l'anima al diavo-lo, si raccomanda a S. Jacopo perchè lo liberi da quella promessa, mentre un dia-volo col mostrargli lo scritto gli fa la mag-

<sup>(1)</sup> Perirono ancora queste pitture. F. G. D.

<sup>(2)</sup> Tutte queste pitture della cappella di S. Jacopa son perite. Nota dell' Ediz. di Roma.

gior calca del Mondo (1). Nelle quali tutte figure espresse il Berna con molta vivacità gli affetti dell'animo, e particolarmente nel viso di Marino da un canto la paura, e dall'altro la fede e sicurezza che gli fa sperare da S. Jacopo la sua liberazione; sebbene si vede incontro il diavolo brutto a maraviglia che prontamente dice e mostra le sue ragioni al Santo, che dopo avere indotto in Marino estremo pentimento del peccato e promessa fatta, lo libera e tornalo a Dio. Questa medesima storia, dice Lorenzo Ghiberti (2), era di mano del medesimo in S. Spirito di Firenze innanzi ch'egli ardesse in una cappella de' Capponi intitolata in S. Niccolò. Dopo quest' opera dunque dipinse il Berna (3) nel Vescovado di Arezzo per Mes-

<sup>(1)</sup> Le storie di S. Jacopo più non si veggono in S. Agostino d'Arezzo Chiesa demolita in buona parte e rinnovata or di fresco. Nota dell' Ediza di Firenze.

<sup>(2)</sup> Questo è un libro ms. di ricordi presi da Locrenzo Ghiberti. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> L'opere del Berna fatte per Messer Ciuccio (e non Guccio, come dice il Vasari) sono ancora in essere; ma il ritratto di Messer Ciuccio fu da' suoi nemici trafitto con varie pugnalate, le quali si veggono ancora chiaramente nella muraglia. Il nome di Ciuccio potrebb' essere un diminutivo di Pace, nome comuno in quei tempi, da cui si fosse formato Paciuccio, e quindi Ciuccio. Guccio poi deriva da Arriguecio. L'altre pitture fatte dal Berna in Arezzo son perdute. Note dell' Ediz. di Roma.

ser Guccio di Vanni Tarlati da Pietramala in una cappella un Crocifisso grande, ed a piè della Croce una nostra Donna, S. Giovanni Evangelista, e S. Francesco in atto mestissimo, ed un S. Michelagnolo con tanta diligenza, che merita non pice cola lode, e massimamente per essersi così ben mantenuto, che par fatto pure jeri. Più di sotto è ritratto il detto Guccio ginocchioni ed armato a piè della Croce (1). Nella pieve della medesima Città lavorò alla cappella de' Paganelli molte storie di nostra Donna, e vi ritrasse di naturale il Beato Ranieri uomo Santo e Profeta di quella casata, che porge limosine a molti poveri che gli sono intorno. In S. Barto-Iommeo ancora dipinse alcune storie del Testamento vecchio, e la storia de' Magi. E nella Chiesa dello Spirito Santo fece alcune storie di S. Giovanni Evangelista, ed in alcune figure il ritratto di se e di molti suoi amici (2) nobili di quella Città. Ri-

<sup>(1)</sup> Esiste nel Duomo d'Arezzo la cappella della casa di Pietramala con le figure qui mentovate e nel muro dipinte. Il ritratto di Messer Ciuccio, e non Guccio, vedesi ivi percosso da più pugnalate, date nel muro stesso con barbarie piucchè grande dai nemici di lui e della potente sua famiglia. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(2)</sup> Tutte le dette pitture nella Pieve, in S. Bartolommeo, e nello Spirito Santo di Arezzo sono perite. Nota dell' Ediz. di Firenze.

tornato dopo queste opere alla patria sua; fece in legno molte pitture e piccole e grandi, ma non vi fece lunga dimora, perchè condotto a Firenze, divinse in S. Spirito la cappella di S. Niccolò, di cui avemo di sopra fatto menzione, che fu molto lodata, ed altre cose che furono consumate dal miserabile incendio di quel-la Chiesa. In San Gimignano di Valdelsa lavorò a fresco nella pieve alcune (1) storie del Testamento nuovo, le quali avendo già assai presso alla fine condotte, stranamente dal ponte a terra cadendo, si pestò di maniera dentro e sì sconciamente s'infranse, che in ispazio di due giorni con maggior danno dell'arte che suo, che a miglior luogo se n'andò, passò di questa vita. E nella pieve predetta i Sangiminia-nesi onorandolo molto nell'esequie, diedero al corpo suo onorata sepoltura, tenendolo in quella stessa reputazione morto, che vivo tenuto l'avevano, e non cessando per molti mesi d'appiccare intorno al sepolero suo epitaffi Latini (2) e vulgari, per es-

(1) Queste pitture furon descritte a pag. 117. del

Tom. II. delle Lettere Sanesi F. G. D

<sup>(2)</sup> Uno di questi epitassi si legge nella prima edizione del Vasari a cart 198. ed è il seguente: Bernardo Senensi pictori in primis illustri, qui dum Naturams diligentius imitatur, quam vitae suae consulit, de tabulato concidens diem suum obiit, Geminianenses hominis de se

sere naturalmente gli uomini di quel paese dediti alle buone lettere. Così dunque all'oneste fatiche del Berna renderono premio conveniente, celebrando con i loro inchiostri chi gli aveva onorati con le sue pitture.

Giovanni d'Asciano (1) che fu creato del Berna condusse a perfezione il rimanente di quell'opera, e fece in Siena nello Spedale della Scala alcune pitture, e così in Firenze nelle case (2) vecchie de' Medici alcun' altre che gli diedero nome assai. Furono l'opere del Berna (3) Sanese

optime meriti vicem dolentes poss. Lo stesso funesto accidente accadde ad Antonio Domenico Gabbiani eccellentissimo pittore Fiorentino in Firenze. Se il Baldinucci avesse veduto o posto mente a questo epitaffio, non avrebbe detto che Berna può esser nome accorciato da Bernaba o da Bernardo. Ved. dec. 8. del sec. 2 a c. 95. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> Castello nello Stato di Siena. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Le case vecchie de' Medici sono in via larga e comprendono il palazzo fabbricato da Cosimo pater patriae, il qual palazzo adesso si possiede da' Signori Marchesi Riccardi, che fu comprato dal Marchese Gabbriello dal Granduca Ferdinando II. di casa Medici l'anno 1659. come attesta l'eruditissimo Sig. Dott. Gio. Lami nella vita di Riccardo Riccardi. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> Anche qui il Vasari mette l'opere del Berna all'ultimo anno della sua vita, posto che egli morisse circa al 1380. come crede con molta probabilità il Baldinucci.

In questa vita è nominato Guccio di Vanni Tarlati da Petramala. Non voglio tacere che nell'edizione

nel 1381. E perchè, oltre a quello che si è detto, disegnò il Berna assai comodamente, e fu il primo che cominciasse a ritrarre bene gli animali, come fa fede una carta di sua mano che è nel nostro libro tutta piena di fiere di diverse regioni, egli merita di essere sommamente lodato e che il suo nome sia onorato dagli artefici. Fu anche suo discepolo Luca di Tommè Sanese (1) il quale dipinse in Siena e per tutta Toscana molte opere, e particolarmente la tavola e la cappella che è in S. Domenico d'Arezzo della famiglia de' Dragomanni (2), la quale cappella, che è d'architettura Tedesca, fu molto bene ornata, mediante detta tavola

de Giunti si legge Giuccio, che sarebbe un nome troncato da Ambrogiuccio, dove che Guccio può derivare da Uguccio o da Arriguccio e da altri simili nomi, che più spesso s'incontrano nelle antiche nostre famiglie Toscane, di quel che s'incontri Ambrogiuccio. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> Di esso vedi il citato luogo delle Lettere Sanesi a pag. 118. e 119. Si vuole ancora discepolo del Berna Giovanni di Bartolo Sanese Orefice, molto affetto a Papa Urbano V. che gli fece fare i due busti d'argento esprimenti i SS. Apostoli Pietro e Paolo per la Basilica di S. Giovanni Laterano. F. G. D.

<sup>(2)</sup> La cappella che il Vasari attribuisce a' Dragomanni, si crede che piuttosto fosse de' Boncompagni o d'altra famiglia. In essa sono rimasi i quattro Evangelisti nella volta, e una piccola tavola di S. Donate di maniera antica. Nota dell' Ediz. di Roma.

ed il lavoro che vi è in fresco, dalle mani e dal giudicio ed ingegno di Luca Sanese (1).

<sup>(1)</sup> Nella cappella d'architettura Tedesca, che è in S. Domenico d'Arezzo, della famiglia, come il Vasari dice, de' Dragomanni, la quale però credesi piuttosto de' Boncompagni o a' altra famiglia Aretina, sono rimasti quattro Evangelisti nelle piccole volte di essa, ed una piccola tavola con [S. Donato appesa al muro che pare antica, ma non saprebbesi ben dire, se sia di mano di Luca Sanese. Nota dell' Ediz. di Livorno.

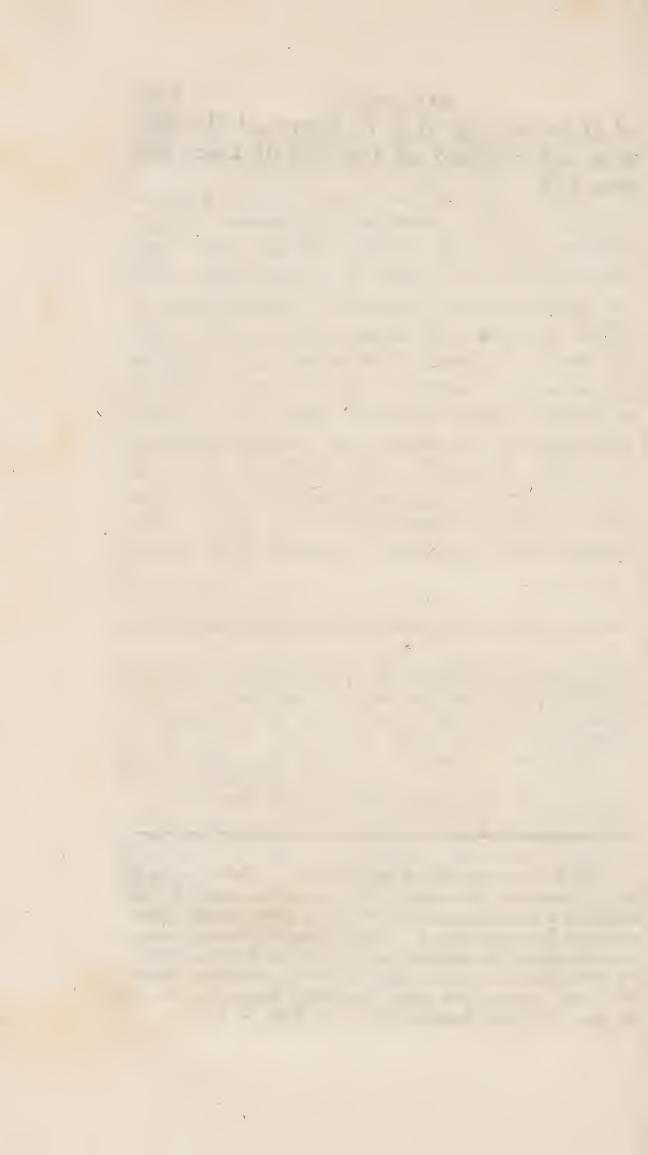





Duccio Panese

# VITA

### DI DUCCIO

PITTORE SANESE.

Senza dubbio coloro che sono inventori d'alcuna cosa notabile hanno grandissima parte nelle penne di chi scrive l'istorie; e ciò avviene, perchè sono più osservate e con maggiore maraviglia tenute le prime invenzioni per lo diletto che seco porta la novità della cosa, che quanti miglioramenti si fanno poi da qualunque si sia nelle cose che si riducono all'ultima perfezione. Attesochè se mai a niuna cosa non si desse principio, non crescerebbono di

miglioramento le parti di mezzo, e non verrebbe il fine ottimo e di bellezza ma-ravigliosa. Meritò dunque Duccio pittor Sanese e molto stimato portare il vanto di quelli che dopo lui sono stati molti anni, avendo nei pavimenti del Duomo di Siena dato principio di marmo a i rimessi delle figure di chiaro e scuro, nelle quali oggi i moderni artefici hanno fatto le maraviglie che in essi si veggono. Attese costui all'imitazione della maniera vecchia, e con giudicio sanissimo diede oneste forme alle figure (1), le quali espresse eccellentissimamente nelle difficultà di tal arte. Egli di sua mano imitando le pitture di chiaro scuro ordinò e disegnò i principi del detto pavimento: e nel Duomo fece una tavola che fu allora messa all' altar maggiore, e poi levatane per mettervi il tabernacolo del corpo di Cristo che al presente vi si vede. In questa tavola, secondo che scrive Lorenzo di Bartolo Ghiberti, era un'inco-

<sup>(1)</sup> La Scuola Sanese fin dal primo Secolo si divise l'arte in due modi notabilmente differenti. Alcuni, come Simone, Lippo, Luca di Tommè, e altri si attennero a quello più moderno e più brillante di Fr. Giacome da Torrita; altri poi, come Ugolino, Duccio, i Lorenzetti ec. seguitarono quello di Guido da Siena, che conservava del vecchiume detto Greco de' bassi tempi, e allo sguardo più ingrato del primo. I Gaddi tra i Fiorentini furono quelli, che più degli altri se ne scostarono. Sigismondo Tizio scrive che Duccio fu scolaro di Segna Sanese F. G. D.

ronazione di nostra Donna lavorata quasi colla maniera Greca, ma mescolata assai con la moderna; e perchè era così dipinta dalla parte di dietro, come dinanzi, essendo il detto altar maggiore spiccato intorno intorno, dalla detta parte di dietro erano con molta diligenza state fatte da Duccio tutte le principali storie del Testamento nuovo in figure picciole molto belle (1).

<sup>(1)</sup> Dall' istrumento di allogazione fatta di questa tavola di Duccio (pag. 75. e 76. del tomo II. delle Lettere Sanesi), che segui nel giorno ottavo di Ottobre 1308, apparisce che il pittore era figlio di Boninsegna Cittadino Sanese, ed ebbe sedici soldi sanesi il giorno per la sola sua opera. E inoltre dalle Cronache del Bondone e Bisdomini si ha che la tavola » fu fornita di dipegnersi in questo tempo « (1311.); e tutti gli scrittori delle cose Sanesi convengono nell'affermare, che fu con grandissima solennità detta Tavola trasportata dalla casa dell'artefice al Duomo. Finalmente è da avvertire ciò che scrisse di Duccio il Tizio soprannominato, che fu Vicario Generale di Siena e lascio in parecchi grossi volumi mss. molte memorie dell'età sua, e delle precedenti » Duccius Senensis inter ejusdem officii Artifices » ea tempestate primarius pinxerat etc., ex cujus offici-» na veluti ex equo Trojano pictores egregii prodierunt a, Uberto Benvoglienti non poteva dopo tante asserzioni di Scrittori contemporanei e di altri poco distanti perdonare al Baldinucci, il quale, ancorchè il Vasari medesimo nulla ne dica, asserisce che Duccio fu scolaro di Giotto. Altre copiose notizie di Duccio si hanno nel citato luogo delle Lettere Sanesi. Pertanto chiuderò questa nota, avvertendo che S. E. il Sig. Principe D. Sigismondo Chigi fece incidere questa tavola, la quale sebbene sia sfuggita alle ricerche del Vasari, vedesi tuttavia a' nostri giorni segata e divisa in due tavole appesa alle pareti del Duomo accanto a' primi due altari laterali, e meritasi ogni elogio, avuto riguardo all'infinite considerazioni dell'artefice nel variare i pena

Ho cercato sapere dove oggi questa tavola si trovi (1), ma non ho mai, per molta diligenza che io ci abbia usato, potuto rinvenirla, o sapere quello che Francesco di Giorgio scultore ne facesse, quando rifece di bronzo il detto tabernacolo, e quegli ornamenti di marmo che vi sono. Fece similmente per Siena molte tavole in campo d'oro, ed una in Firenze in S. Trinità, dov'è una Nunziata (2). Dipinse poi moltissime cose in Pisa in Lucca ed in Pistoja per diverse Chiese, che tutte furono sommamente lodate, e gli acquistarono nome e utile grandissimo. Finalmente non si sa dove questo Duccio morisse (3), nè che parenti, discepoli o facultà lasciasse; basta che per aver egli lasciato erede l'arte

sieri di tante istorie e nel condurle con uno stile terribile per que' tempi, e riputato non infelice anche ai giorni nostri nell'espressiona e nei panneggiamenti. Sarebbe desiderabile che il detto Signore continuasse sino al fine l'incisione dei Capi d'opera della scuola Sanese, che durò più di cinque secoli. Il Vasari riferisce la morte di Duccio circa al 1350, nella seconda edizione, e all'anno antecedente nella prima; però dai libri pubblici di Siena sappiamo che egli morì circa il 1340. F. G. D.

<sup>(1)</sup> Si trova questa tavola dipinta da ambe le parti nel detto Duomo allato all'altare di S. Ansano, e fu dipinta nel 1311. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Questa tavola della Nunziata esiste tuttavia ben conservata al suo luogo. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(3)</sup> Morì Duccio in Siena nel 1357. e su seppellito nella hiesa de' PP. Agostiniani. Il suo nome proviene da Landuccio, e questo da Lando troncato dal celebro nome d'Orlando. Nota dell' Ediz. di Roma.

dell' invenzione della pittura nel marmo di chiaro e scuro, merita per tale benefizio nell' arte commendazione e lode infinita, e che sicuramente si può annoverarlo fra i benefattori che all' esercizio nostro aggiungono grado e ornamento, considerato che coloro i quali vanno investigando le difficultà delle rare invenzioni, hanno eglino ancora la memoria che lasciano tra

l'altre cose maravigliose.

Dicono a Siena che Duccio diede l'anno 1348. il disegno della cappella che è in piazza nella facciata del palazzo principale: e si legge che visse ne' tempi suoi e fu della medesima patria Moccio scultore ed architetto ragionevole, il quale fece molte opere per tutta Toscana, e particolarmente in Arezzo nella Chiesa di S. Domenico una sepoltura (1) di marmo per uno de' Cerchi (2). La qual sepoltura fa sostegno e ornamento all'organo di detta Chiesa; e se a qualcuno paresse che ella non fusse molto eccellente opera, se si considera che egli la fece essendo giovanetto l'anno 1356., ella non sarà se non ragionevole. Servi costui nell'opera di S. Maria del Fiore per sotto architetto e per

<sup>(1)</sup> In S. Domenico d'Arezzo questa sepoltura più non esiste. Nota dell' Ediz, di Firenze.

<sup>(1)</sup> La sepoltura de' Cerchi non si trova più. Nota dell' Ediz. di Roma.

scultore, lavorando di marmo alcune cose per quella fabbrica; ed in Arezzo rifece la Chiesa di S. Agostino (1), che era pic-cola, nella maniera che ell'è oggi, e la spesa fecero gli eredi di Pietro Saccone de' Tarlati, secondo che aveva egli ordinato prima che morisse in Bibbiena terra del Casentino. E perchè Moccio condusse questa Chiesa (2) senza volte e caricò il tetto sopra gli archi delle colonne, egli si mise a un gran pericolo, e fu veramente di tropp' animo (3). Il medesimo fece la Chiesa e Convento di S. Antonio, che innanzi all' assedio di Firenze era alla porta a Faenza e che oggi è del tutto rovinato; e di scultura la porta di S. Agostino in Ancona con molte figure e ornamenti simili a quelli che sono alla porta di S. Francesco della

<sup>(1)</sup> Questa Chiesa adesso si rifà di nuovo, come ho detto. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Nella vita di Taddeo Gaddi e del Berna si accennò, che questa Chiesa di S. Agostino d'Arezzo a tre navate, e ben ampia (cosicchè dopo il Duomo era la più lunga Chiesa di detta Città) è stata or di fresco distrutta quasi per metà, e ridotta ad una navata sola con volte e ornamenti di stucco. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(3)</sup> Una Chiesa con archi di simile ardimento fece questo artefice per i Minori Conventuali di Suvereto, luogo confinante con la maremma di Siena e distante circa a 15. miglia da Piombino: in quella parimente fece la sepoltura di Fr. Guglielmo Giannettini XXIX. Generale dei Minori, il quale nel principio del secolo XV. ordinando la suddetta Chiesa a Moccio, volle con essa lasciare alla patria un monumento di amorevolezza. F. G. D.

Città medesima. Nella qual Chiesa di S. Agostino fece anco la sepoltura di Fra Zenone Vigilanti Vescovo e Generale dell' Ordine di detto S. Agostino; e finalmente la loggia de' mercatanti di quella Città, che dopo ha ricevuti, quando per una cagione e quando per un' altra, molti miglioramenti alla moderna e ornamenti di varie sorte (1). Le quali tutte cose, comecchè siano a questi tempi molto meno che ragionevoli, furono allora, secondo il sapere di quegli uomini, assai lodate. Ma tornando al nostro Duccio (2), furono l'opere sue intorno a gli anni di nostra salute 1350.

<sup>(1)</sup> Fu rifatta di pianta, e dipinta da Pellegrino Tibaldi. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Trovo che Duccio fu figliuolo di Boninsegna da Siena. Morì nel 1357. e fu sotterrato nella Chiesa de' PP. Agostiniani (\*). Nota dell' Ediz, di Roma.

<sup>(\*)</sup> Dai libri pubblici di Siena detti di Gabella, spogliati con ogni diligenza da Celso Cittadini, sappiamo che due pittori furono col nome di Duccio in questo secolo; il primo fu figlio di Boninsegna, come si disse, ed ebbe un figlio pittore detto Galgano; l'altro nacque di maestro Niccolò, al riferire delle citate Cronache di Siena. Questi sopravvisse molti anni al celebre Duccio, e si trovano memorie di esso fino al 1390. (vedi le Lettere Sanesi tom. II. p. 66.) e quindi derivò l'equivoco del Vasari e dell' Editor di Roma. F. G. D.







Antonio Veneziano

### VITA

DI

#### ANTONIO VINIZIANO (1)

PITTORE.

Molti che si starebbono nelle patrie loro, dove sono nati, essendo trafitti dai morsi dell' invidia e oppressi dalla tirannia de' suoi cittadini, se ne partono, e que' luoghi, dove trovano essere la virtù loro conosciuta e premiata, eleggendosi

<sup>(1)</sup> Il Baldinucci Dec. 5. del sec. 2. a c. 55. lo stima Fiorentino per alcune memorie trovate nella li-breria Strozzi. Nota dell' Ediz. di Roma.

per patria, in quella fanno l'opere loro; e sforzandosi d'essere eccellentissimi per fare in un certo modo ingiuria a coloro, da chi sono stati oltraggiati, divengono bene spesso grand' uomini; dove nella patria standosi quietamente, sarebbono per avventura poco più che mediocri nell'arti loro riusciti. Antonio Viniziano, il quale si gandusca a Finanza diatra a Agnolo Cad si condusse a Firenze dietro a Agnolo Gad-di per imparare la pittura, apprese di maniera il buon modo di fare, che non solamente fu stimato e amato da' Fiorentini, ma carezzato ancora grandemente per questa virtù e per l'altre buone qualità sue. Laonde venutogli voglia di farsi vedere nella sua Città per godere qualche frutto delle fatiche da lui durate, si tornò a Vinegia. Dove essendosi fatto conoscere per molte cose fatte a fresco ed a tempe-ra, gli fu dato dalla Signoria a dipignere una delle facciate della sala del Consiglio; la quale egli condusse sì eccellentemente e con tanta maestà, che secondo meritava n'avrebbe conseguito onorato premio; ma l'emulazione o piuttosto invidia degli artefici, e il favore che ad altri pittori forestieri fecero alcuni gentiluomini, fu cagione che altramente andò la bisogna (1).

<sup>(1)</sup> Mi reca maraviglia che il diligentissimo Autoro della Pittura Veneziana (Venez. 1771.) non faccia motto di Antonio, il quale nella scarsezza di opere e di

Onde il poverello Antonio trovandosi così percosso e abbattuto, per miglior partito se ne tornò a Firenze con proposito di non volere mai più a Vinegia ritornare deliberato del tutto che sua patria fusse Firenze. Standosi dunque in quella Città dipinse (nel chiostro di S. Spirito in un archetto) Cristo che chiama Pietro ed Andrea dalle reti e Zebedeo e i figliuoli. E sotto i tre archetti di Stefano (1) dipinse la storia del miracolo di Cristo ne' pani e ne' pesci; nella quale infinita diligenza e amore dimostrò, come apertamente si vede nella figura d'esso Cristo, che nell'aria del viso e nell'aspetto mostra la compassione che egli ha delle turbe e l'ardore della carità con la quale fa dispensare il pane. Vedesi medesimamente in gesto bellissimo l'affezione di un Apostolo, che dispensando con una cesta il pane, grandemente s'affatica. Nel che s'impara da chi è dell'arte a dipignere sempre le figure in maniera, che paja ch'elle favellino, perchè altri-

Artefici di quell' età meritava un luogo distinto tra i primi maestri di quella celebre Scuola. F. G. D.

<sup>(1)</sup> Siccome furono gettate a terra le pitture di Stefano; così furono gettate a terra quelle di Antonio Viniziano con danno dell'arte e della lodevole curiosità de' professori, che avrebbero ammirato i progressi della loro arte e le mirabili avvertenze particolari di quei primi artefici, con le quali supplivano alle perfette regole che per anco non erano state trovate. Nota dell' Ediz. di Roma.

menti non sono pregiate. Dimostrò questo medesimo Antonio nel frontispizio di fuora in una storietta piccola della Manna con tanta diligenza lavorata e con si buona grazia finita, che si può veramente chiamare eccellente. Dopo fece in S. Stefano al ponte Vecchio nella predella dell' altar maggiore alcune storie di S. Stefano con tanto amore, che non si può vedere nè le più graziose nè le più belle figure, quand' anche fussero di minio. A S. Antonio ancora al ponte alla Carraja dipinse l'arco sopra la porta che a'nostri di fu fatto in-sieme con tutta la Chiesa gettare in terra da Mgr. Ricasoli Vescovo di Pistoja, perda Mgr. Ricasoli Vescovo di Pistoja, perchè toglieva la veduta alle sue case. Benchè quando egli non avesse ciò fatto, ad ogni modo saremmo oggi privi di quell'opera, avendo il prossimo diluvio del 1557. come altra volta si è detto, da quella banda portato via due archi e la coscia del ponte sopra la quale era posta la detta piccola Chiesa di S. Antonio (1). Essendo dopo quest' opere Antonio condotto a Pisa dall'Operajo di Campo Santo, seguitò di fare in esso le storie del Beato Ranieri, uomo Santo di quella Città, già cominciate da Simone Sanese pur coll' ordine di

<sup>(1)</sup> Tutte le antecedenti pitture sono distrutte. Nota dell' Ediz, di Roma.

DI ANTONIO VINIZIANO. 249 lui (1). Nella prima parte della quale opera fatta da Antonio si vede in compagnia del detto Ranieri, quando imbarca per tornare a Pisa, buon numero di figu-re lavorate con diligenza, fra le quali è il ritratto del Conte Gaddo (2) morto dieci anni innanzi e di Neri suo Zio stato Signor di Pisa. Fra le dette figure è ancor molto notabile quella d'uno spiritato, perchè avendo viso di pazzo, i gesti della perso-na stravolti, gli occhi stralucenti, e la bocca che digrignando mostra i denti, so-miglia tanto uno spiritato da dovero, che non si può immaginare nè più viva pittura nè più somigliante al naturale. Nell'altra parte, che è allato alla sopraddet-ta, tre figure che si maravigliano, veden-do che il Beato Ranieri mostra il diavolo in forma di gatto sopra una botte a un oste grasso che ha aria di buon compagno, e che tutto timido si raccomanda al Santo, si possono dire veramente bellissime,

<sup>(1)</sup> Queste opere furono con tale avvertenza continuate da Antonio sul fare di Simone, che da prima le riputai tutte di questo Sanese. E chi sa, se avendone egli appreso lo stile ed essendogli state date a continuare le opere di Simone, non sia stato anche alla di lui scuola? Certa cosa è che i freschi di Antonio sono de' meglio conservati di quel Campo, e che egli dimostra avere avuto la mano pronta non meno che la mente. F. G. D.

<sup>(2)</sup> Questo Conte Gaddo e il suo Zio Neri sono della nobilissima famiglia Gherardesca. Nota dell' Ediz. di Roma.

essendo molto ben condotte nell'attitudini, nella maniera de' panni, nella varietà delle teste, e in tutte l'altre parti. Non lungi le donne dell' oste anch' elleno non potrebbono essere fatte con più grazia, avendole fatte Antonio con certi abiti spediti e con certi modi tanto propri di donne che stiano per servigio d'osterie, che non si può immaginare meglio. Nè può più piacere di quello, che faccia, l'istoria parimente, dove i Canonici del Duomo di Pisa in abiti bellissimi di que' tempi e assai diversi da quelli che s'usano oggi e molto graziati ricevono a mensa S. Ranieri, essendo tutte le figure fatte con molta considerazione. Dove poi è dipinta la morte di detto Santo, è molto bene espresso non solamente l'effetto del piangere, ma l'andare similmente di certi Angeli che portano l'anima di lui in Cielo circondati da una luce splendidissima e fatta con bella invenzione. E veramente non può anche, se non maravigliarsi, chi vede nel portarsi dal Clero il corpo di quel Santo al Duomo, certi Preti che cantano, perchè nei gesti, ne gli atti della persona, ed in tutti i movimenti facendo diverse voci, somigliano con maravigliosa proprietà un coro di cantori. E in questa storia è, secondo che si dice, il ritratto del Bavero. Parimente i miracoli che fece Ranieri nell'esser portato alla sepoltura, e quelli che in un altro luogo fa, essendo già in quella col-

locato nel Duomo, furono con grandissima diligenza dipinti da Antonio, che vi fece ciechi che ricevono la luce, rattratti che rianno la disposizione delle membra, oppressi dal demonio che sono liberati, ed altri miracoli espressi molto vivamente. Ma fra tutte l'altre figure merita con maraviglia essere considerato un idropico; perciocchè col viso secco, con le labbra asciutciocchè col viso secco, con le labbra asciutte, e col corpo enfiato e tale, che non potrebbe più di quello, che fa questa pittura, mostrare un vivo la grandissima sete degli idropici e gli altri effetti di quel male. Fu anche cosa mirabile in que' tempi una nave che egli fece in quest'opera, la quale essendo travagliata dalla fortuna, fu da quel Sànto liberata; avendo in essa fatto prontissime tutte le azioni de' marinari, e tutto quello che in cotali accidenti e travagli suol avvenire. Alcuni gettano senza pensarvi all' ingordissimo mare le care merci con tanti sudori fatigate; altri corre a provvedere il legno che sdruce, ed insomma altri ad altri uffizi marinare schi, che 'tutti sarei troppo lungo a racschi, che 'tutti sarei troppo lungo a rac-contare: basta che tutti sono fatti con tanta vivezza e bel modo, che è una maraviglia. In questo medesimo luogo sotto la vita de' Santi Padri dipinta da Pietro Laurati Sanese fece Antonio il corpo del Beato Oliviero insieme con l'Abate Panuzio, e molte cose della vita loro in una cassa figurata di marmo, la qual figura è molto

ben dipinta. Insomma, tutte quest'opere che Antonio fece in Campo Santo sono tali, che universalmente ed a gran ragione, sono tenute le migliori di tutte quelle che da molti eccellenti maestri sono state in più tempi in quel luogo lavorate (1): perciocchè oltre i particolari detti, egli lavorando ogni cosa a fresco, e non mai ritoccando alcuna cosa a secco, fu cario lavorando ogni cosa a fresco, e non mai ritoccando alcuna cosa a secco, fu cagione, che insino a oggi si sono in modo mantenute vive nei colori, ch' elle possono, ammaestrando quegli dell' arte, far loro conoscere quanto il ritoccare le cose fatte a fresco, poichè sono secche, con altri colori porti, come si è detto nelle Teoriche, nocumento alle pitture ed ai lavori, essendo cosa certissima che gl' invecchia e non lascia purgarli dal tempo l'esser coperti di colori che hanno altro corpo, essendo temperati con gomme, con draganti, con uova, con colla o altra somigliante cosa che appanna quel di sotto, e non lascia che il corso del tempo e l'aria purghi quello che è veramente lal'aria purghi quello che è veramente lavorato a fresco sulla calcina molle, come avverrebbe, se non fussero loro soprappo-sti altri colori a secco. Avendo Antonio finita quest'opera, che, come degna in

<sup>(1)</sup> È questo un grandissimo elogio, e toltene alcune avvertenze migliori di Benozzo, ben dovuto ad Antonio. F. G. D.

verità d'ogni lode, gli fu onoratamente pa-gata da' Pisani che poi sempre molto l'amarono, se ne tornò a Firenze, dove a Novoli fuor della porta al Prato dipinse in un tabernacolo a Giovanni degli Agli (1) un Cristo morto, con molte figure la sto-ria de' Magi, e il di del Giudizio molto bello. Condotto poi alla Certosa, dipinse agli Acciajuoli, che furono edificatori di quel luogo, la tavola dell'altar maggiore che a'dì nostri restò consumata dal fuoco per inavvertenza d'un sagrestano di quel monasterio, che avendo l'asciato all'altare appiccato il turibile pien di fuoco, fu ca-gione che la tavola abbruciasse, e che poi si facesse, come sta oggi, da que' Monaci l'altare interamente di marmo. In quel medesimo luogo fece ancora il medesimo maestro sopra un armario che è in detta cappella in fresco una Trasfigurazione di Cristo, ch'è molto bella; e perchè studiò, essendo a ciò molto inclinato dalla natura, in Dioscoride le cose dell'erbe, piacendogli intendere la proprietà e virtù di ciascuna d'esse, abbandonò in ultimo la pittura, e diedesi a stillare semplici e cer-carli con ogni studio. Così di dipintore

<sup>(1)</sup> Nel tabernacolo presso alla villa degli Agli, ora de' Panciatichi, detta anche al presente la Torre degli Agli, famiglia spenta, non si vede più quest' adorazione de' Magi. Nota dell' Ediz, di Roma.

medico divenuto, molto tempo seguitò quest' arte. Finalmente infermò di mal di stomaco, o come altri dicono, medicando di peste, finì il corso della sua vita d'anni 74. l'anno 1384. che fu grandissima peste in Firenze (1), essendo stato non meno esperto medico, che diligente pittore; perchè avendo infinite sperienze fatto nella medicina per coloro che di lui ne'bisogni s'erano serviti (2), lasciò al Mondo di se bonissima fama nell'una e nell'altra virtù. Disegnò Antonio con la penna molto graziosamente, e di chiaroscuro tanto bene, che alcune carte che di suo sono nel nostro libro, dove fece l'archetto di Santo Spirito, sono le migliori di que'tem-

(1) Il Baldinucci Dec. 5. del sec. 2. a c. 45. citando Francesco Rondinelli, che fece la relazione della peste del 1630. dice che la peste che il Vasari pone nel 1384. fu un anno prima. Nota dell' Ediz. di Roma.

(2) Nella prima edizione del Vasari a car. 202. si legge un epigramma, che egli chiama epitaffio, fatto in lode di questo Antonio, alludendo alle due arti che professò (\*). Nota dell' Ediz. di Roma.

(\*) Ecco l'Epitaffio, come si trova nella prima edizione:

<sup>»</sup> Annis qui fueram pictor juvenilibus, artis

» Me medicae reliquo tempore caepit amor.

<sup>»</sup> Natura invidit dum certo coloribus illi

» Atque hominum multis fata retardo medens.

<sup>»</sup> Id pictus paries Pisis testatur et illi 
» Saepe quibus vitae tempora restitui.







Tacopo di Casentino

## VITA

DI

## JACOPO (1) DI CASENTINO

PITTORE.

Essendosi già molti anni udita la fama e il rumore delle pitture di Giotto e de'discepoli suoi, molti desiderosi di acquistar fama e ricchezze, mediante l'arte della pittura, cominciarono inanimiti dalla speranza dello studio e dalla inclinazione del-

<sup>(1)</sup> Fu anche chiamato da Prato Vecchio. Vedi qui addietro. Nota dell' Ediz. di Roma.

Vasari Vol. III.

la natura a camminar verso il miglioramento dell' arte, con ferma credenza, esercitandosi, di dovere avanzare in eccellenza e Giotto e Taddeo e gli altri pittori. Fra questi fu uno Jacopo di Casentino, il quale essendo nato, come si legge, della famiglia di M. Cristoforo Landino (1) da Pratovecchio, fu da un Frate di Casentino allora guardiano al Sasso della Vernia acconcio con Taddeo Gaddi, mentre egli in quel convento lavorava (2), perchè imparasse il disegno e colorito dell'arte. La qual cosa in pochi anni gli riuscì in modo, che condottosi in Firenze in compagnia di Giovanni da Milano a i servigi di Taddeo loro maestro, molte cose lavorando, gli fu fatto dipignere il tabernacolo della Madonna di Mercato Vecchio (3) con la tavola a tempera, e simil-

rono alla cappella delle Stimmate. F. G. D.

<sup>(1)</sup> Cristofano Landini celebre letterato del secolo XV. e famoso comentatore di Dante, ma posteriore alquanto d'età di Jacopo, benchè dalle parole del Vasari apparisca il contrario. Vedi il Baldinucci dec. 4. del sec. 2. a c. 42. dove parla di questa famiglia, e fa menzione d'un Donato illustre gramatico, al quale scrisse alcune lettere il Petrarca. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Nella prima edizione dicesi che tali pitture fu-

<sup>(3)</sup> Questo tabernacolo fu fatto dall' arte de' medici e speziali, e vi si celebra ogni mattina la messa per comodo di quelli, che stanno a vendere al mercato, essendo questo tabernacolo fatto a guisa di cappella, copra l'arco della quale è dipinta la Madonna pur di

DI JACOPO DI CASENTINO. mente quello sul canto della piazza di S. Niccolò della via del Cocomero, che pochi anni sono l'uno e l'altro fu rifatto da peggior maestro che Jacopo non era; e a i Tintori quello che è a S. Nofri sul canto delle mura dell'orto loro dirimpetto a S. Giuseppe. In questo mentre essendosi condotte a fine le volte d'Orsanmichele sopra i dodici pilastri, e sopra esse posto un tetto basso alla salvatica per seguitare quando si potesse la fabbrica di quel pa-lazzo che aveva a essere il granajo del Comune, fu dato a Jacopo di Casentino, come a persona allora molto pratica a dipignere quelle volte, con ordine che egli vi facesse, come vi fece, con i patriarchi alcuni profeti ed i primi delle tribù, che furono in tutto sedici sigure in campo azzurro d'oltramarino, oggi mezzo guasti, senza gli altri ornamenti. Fece poi nelle facce di sotto e nei pilastri molti miracoli della Madonna, e altre cose che si conoscono alla maniera. Finito questo lavoro, tornò Jacopo in Casentino, dove poichè in Pratovecchio, in Poppi, e altri luoghi di quella valle ebbe fatto molte opere, si condusse in Arezzo, che allora si governava da se medesima col consiglio di sessanta Cittadini de' più ricchi e più onorati, alla

mano di Jacopo. V. le Bellezze di Firenze del Cinelli a eart. 215. Nota dell' Ediz. di Roma,

cura de' quali era commesso tutto il reggimento, dove nella cappella principale del Vescovado dipinse una storia di S. Martino (1), e nel Duomo vecchio oggi rovinato (2) pitture assai, fra le quali era il ritratto di Papa Innocenzo VI. nella cappella maggiore. Nella Chiesa poi di S. Bartolommeo per lo capitolo de' Canonici della Pieve fece la facciata, dov' è l'altar maggiore, e la cappella di Santa Maria della Neve (3) (4). E nella compagnia vecchia di S. Giovanni de' Peducci fece molte storie di quel Santo che oggi sono coperte di bianco. Lavorò similmente nella Chiesa di S. Domenico la cappella di S. Cristofano, ritraendovi di naturale il Beato Masuolo che libera dalla carcere un mercante de' Fei che fece fare quella cappella: il quale Beato ne' suoi tempi, ceme profeta,

<sup>(</sup>t) La storia di S. Martino è anco di presente in essere, ed è sotto la figura dello stesso Santo dipinta già da Giotto Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> La storia di S. Martino nella Cattedrale di Arezzo esiste poco conservata appunto sotto il S. Martino dipinto ivi da Giotto, come nella vita di questo si accenno. Le pitture poi nel Duomo vecchio sono perite con la rovina di quel sacro edifizio fin dal 1561. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(3)</sup> Queste pitture fatte nella cappella di S. Bartolommeo si son mantenute, ma tutte le altre qui nominate fatte da Jacopo sono perite. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(4)</sup> In S. Bartolommeo di Arezzo, parrocchia già soppressa, veggonsi tuttora queste pitture. Nota dell' Edis. di Firenze.

predisse molte disavventure agli Aretini. Nella Chiesa di Sant' Agostino fece a fresco nella cappella ed all'altar de' Nardi storie di S. Lorenzo (1) con maniera e pratica maravigliosa. E perchè si esercitava anche nelle cose d'architettura, per ordine dei sessanta sopraddetti Cittadini ricondusse sotto le mura di Arezzo l'acqua che vien dalle radici del poggio di Pori vicino alla Città braccia trecento, la quale acqua al tempo de' Romani era stata prima condotta al teatro (2), di che ancora vi sono le vestigie, e da quello, che era in sul monte dove oggi è la fortezza, all' anfiteatro della medesima Città nel piano, i quali edifizi e condotti furono rovinati e guasti del tutto da i Goti. Avendo dunque, come s'è detto, fatta venire Jacopo quest' acqua sotto le mura, fece la fonte che allora fu chiamata Fonte Guizianelli (3) (4) e che

<sup>(1)</sup> Più non si vedono al presente le dette pitture in S. Domenico e in S. Agostino d'Arezzo. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(2)</sup> Di questo teatro ha scritto eruditissimamente secondo il suo solito il celebre Signor Cav. Lorenzo Guazzesi ornato tanto di gentilezza, quanto d'ogni altra virtù e di molto studio e letteratura, al quale debbo moltissime notizie spettanti alla Città d'Arezzo. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> Invece di Fonte Guizianelli leggasi Fonte Guinizzelli. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(4)</sup> Avvertasi, che dee dire Guinizzelli, o Vinizzella: Nota dell' Ediz. di Firenze.

ora è detta, essendo il vocabolo corretto, Fonte Viniziana, la quale da quel tempo, che fu l'anno 1354. durò insino all'anno 1527. e non più; perciocchè la peste di quell'anno, la guerra che fu poi, l'averla molti a'suoi comodi tirata per uso d'orti, e molto più il non averla Jacopo condotta dentro sono state cagione ch'ella non è oggi, come dovrebbe essere, in piedi (1). Mentre che l'acqua (2) si andava conducendo, non lasciando Jacopo il dipingere, fece nel palazzo che era nella Cittadella vecchia, rovinato a'dì nostri, molte storie de'fatti del Vescovo Guido e di Pietro Sacconi (3), i quali uomini in pace ed in guerra avevano grandi e ono-

<sup>(1)</sup> Esiste tuttora il luogo detto Fonte Viniziana fuori d'Arezzo a mezza strada andando a' Cappuccini, laddove fu già la fonte sopraddetta. Quest' acqua però è stata ricondotta posteriormente fin dentro Arezzo, nel cadere del secolo xvi., dove anche oggi viene in buona copia nella piazza maggiore, mediante un bell' acquidotto sostenuto fuori della Città, ove fa di bisogno, da molti archi. Per ciò che riguarda l'accennato Teatro o a dir meglio Anfiteatro degli Aretini, raro avanzo dell' Etrusca magnificenza, è da vedersi ciò che ne ha dottamente scritto il Cav. Lorenzo Guazzesi nelle sue opere ristampate in Pisa dal Giovannelli nel 1760. ec. Nota dell' Ediz. Fiorentina.

<sup>(2)</sup> Nel fine del xvi. secolo fu ricondotta quest' acqua in maggior copia, e tuttavia viene nella gran piazza per un magnifico condotto sostenuto in più luoghi su gli archi. Nota dell' Ediz di Roma

<sup>(3)</sup> Pietro Sacconi da Pietramala fu Signor d'Arezzo. V. Gio. Villani lib. 10. cap. 36. e 199. e altrove. Nota dell' Ediz, di Roma.

DI JACOPO DI CASENTINO. rate cose fatto per quella Città. Similmente lavorò nella pieve sotto l'organo la storia di S. Matteo (1) e molte altre opere assai. E così facendo per tutta la Città opere di sua mano, mostrò a Spinello Aretino i principj di quell' arte che a lui fu insegnata da Agnolo e che Spinello insegnò poi a Bernardo Daddi, che nella Città sua lavorando l'onorò di molte bell'opere di pittura, le quali aggiunte all'altre sue ottime qualità furono cagione che egli fu molto onorato da' suoi Cittadini, che molto l'adoprarono nei magistrati ed altri negozi pubblici. Furono le pitture di Bernardo molte ed in molta stima, e prima in S. Croce la cappella di S. Lorenzo e di S. Stefano de' Pulci e Berardi, e molte altre pitture in diversi luoghi di detta Chiesa. Finalmente avendo sopra le porte della Città di Firenze dalla parte di dentro fatto alcune pitture, carico d'anni si morì, ed in S. Felicita ebbe onorato sepolcro l'anno 1380.

Ma tornando a Jacopo, oltre alle cose dette, al tempo suo ebbe principio l'anno 1350. la Compagnia e Fraternità (2)

(2) La storia della fondazione di questa Confraternita e i suoi capitoli antichi si troyano distesamente

<sup>(1)</sup> Il palazzo del comune di Arezzo, ch' era in un angolo della Cittadella vecchia, è in oggi distrutto fino dal 1533. Vedasi la vita di Arnolfo di Lapo Architetto. Sotto l'organo della Pieve d'Arezzo la storia di S. Matteo è perita. Nota dell' Ediz. di Firenze.

264 VITA

de' Pittori; perchè i maestri che allora vivevano così della vecchia maniera Greca, come della nuova di Cimabue, ritrovandosi in gran numero e considerando che l'arti del disegno avevano in Toscana, anzi in Fiorenza propria avuto il loro rinascimento, crearono la detta Compagnia sotto il nome e protezione di S. Luca Evangelista, sì per rendere nell'Oratorio di quella lode e grazie a Dio, e sì anco per trovarsi alcuna volta insieme e sovvenire così nelle cose dell'anima, come del corpo a chi, secondo i tempi, n'avesse di bisogno; la qual cosa è anco per molte arti in uso a Firenze, ma era molto più anticamente. Fu il primo loro Oratorio la cappella maggiore dello Spedale di S. Maria Nuova, il quale fu loro concesso dalla famiglia de' Portinari; e quelli che primi con titolo di Capitani governarono la detta Compagnia furono sei, ed inoltre due Con-siglieri e due Camarlinghi, come nel vecchio libro di detta Compagnia cominciato allora si può vedere. Il primo capitolo del quale comincia così:

riportati dal Baldinucci Dec. 5. del sec. 2. a c. 47. (\*) Nota dell' Ed.: di Roma.

<sup>(\*)</sup> Un secolo prima già era stabilita la Compagnia de' Pittori in Siena; e da' suoi statuti volgarizzati verso il fine del secolo XIII. apparisce la sua antichità. Di questi Statuti e della Compagnia dei pittori di Siena vedasi il primo tomo delle Lettere Sancsi pag. 143. e segg:

Questi capitoli ed ordinamenti furono trovati e fatti da' buoni e discreti uomini dell' arte de' dipintori di Firenze, e al tempo di Lapo Gusci dipintore. Vanni Cinuzzi dipintore. Corsino Buonajuti dipintore. Pasquino Cenni dipintore. Segna d'Antignano dipintore. Consiglieri furono Bernardo Daddi e Jacopo di Casentino dipintori. E Camarlinghi Consiglio Gherar-

di e Domenico Pucci dipintori.

Creata la detta Compagnia in questo modo di consenso de' Capitani e degli altri, fece Jacopo di Casentino la tavola della loro cappella, facendo in essa un S. Luca che ritrae la nostra Donna in un quadro, e nella predella da un lato gli uomini della Compagnia, e dall'altro tutte le donne ginocchioni. Da questo principio, quando raunandosi e quando no, ha continuato questa Compagnia insino a che ella si è ridotta al termine che ella è oggi, come si narra ne' nuovi capitoli di quella approvati dall'Illustrissimo Signor Duca Cosimo protettore benignissimo di queste arti del disegno.

Finalmente Jacopo essendo grave d'anni e molto affaticato, se ne tornò in Casentino e si morì in Prato Vecchio d'anni 80. (1) e fu sotterrato da' parenti e dagli

<sup>(1)</sup> Nella prima edizione del Vasari a c. 204. si dice, che questo (2) Jacopo morisse nel 1358. e che

amici in S. Agnolo, Badía fuor di Prato Vecchio dell' ordine di Camaldoli. Il suo ritratto era nel Duomo vecchio di mano di Spinello (1) in una storia de' Magi, e della maniera del suo disegnare n'è saggio nel nostro libro.

gli fosse fatto dopo la morte questo epitaffio, nel quale si ha la notizia che egli dipignesse solamente sulle muraglie. L'epitaffio è il seguente:

Pingere me docuit Gaddus: componere plura Apte pingendo corpora doctus eram:

Prompta manus suit; et pictum est in pariete tantum A me: servat opus nulla tabella meum.

Nota dell' Ediz. di Roma.

(\*) » E d'anni carico morendo, in Santa Felicita » gli fu dato onorato sepolcro l'anno MCCCLXXX. (scri- » ve di Bernardo nella prima edizione) et Jacopo di Ca- » sentino in vecchiezza venuto, nella Badía di Santo » Angelo fuor del Castello di Pratovecchio in Casenti- » no fu sepolto d'anni LXIIIII., dolendo a molti la » morte sua ec. «

(1) Perito è il ritratto del Pittor Jacopo di Casentino, che di mano di Spinello era nel Duomo vecchio di Arezzo, edifizio già interamente distrutto nel 1561. Nota dell' Ediz, di Firenze.

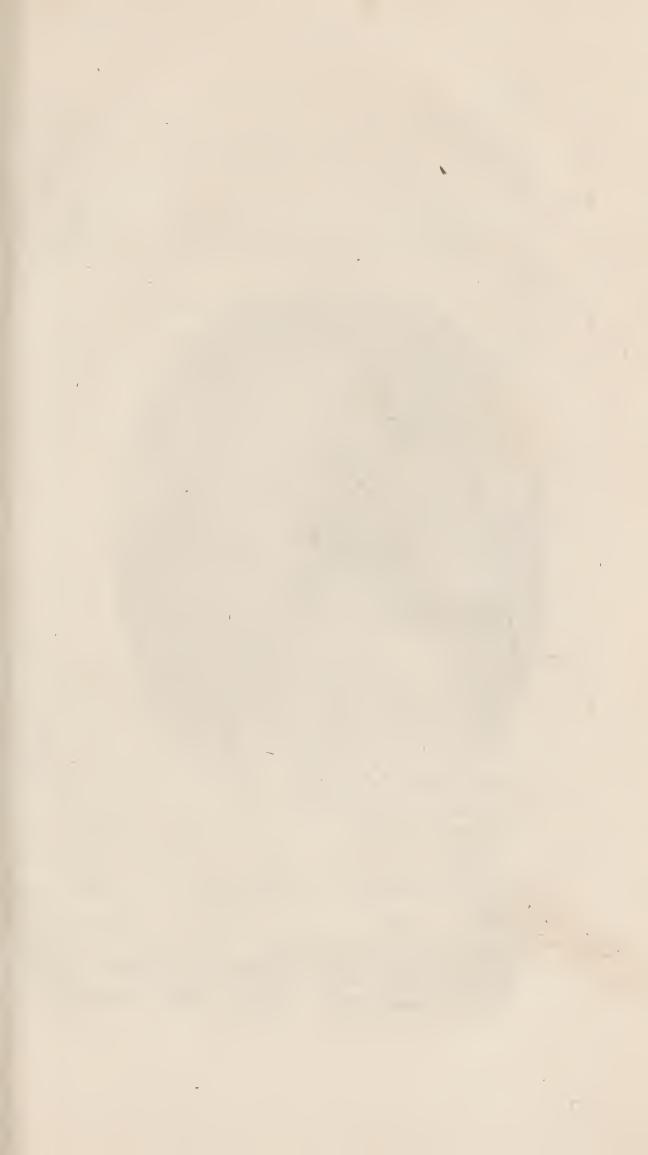



Spinello Arctino

## VITA

## DI SPINELLO

PITTORE ARETINO.

Essendo andato ad abitare in Arezzo, quando una volta fra l'altre furono cacciati di Firenze i Ghibellini, Luca Spinelli, gli nacque in quella città un figliuolo al quale pose nome Spinello, tanto inclinato da natura all'essere pittore, che quasi senza maestro, essendo ancor fanciullo, seppe quello che molti esercitati sotto la disciplina d'ottimi maestri non sanno, e quello che è più, avendo avuto amicizia con Jacopo di Casentino mentre lavorò in Arezzo ed imparato da lui qualche cosa, prima che fusse di 20.

anni fu di gran lunga molto migliore maestro così giovane, ch' esso Jacopo già pittore vecchio non era. Cominciando dunque Spinello a esser in nome di buon pit-tore, Messer Dardano Acciajuoli avendo fatto fabbricare la Chiesa di S. Niccolò alle sale (1) del Papa dietro S. Maria Novella nella via della Scala, ed in quella dato sepoltura a un suo fratello Vescovo, fece dipignere tutta quella Chiesa a fresco di storie di S. Niccolò Vescovo di Bari a Spinello, che la diede finita del tutto l'anno 1334. essendovi stato a lavorare due anni continui. Nella quale opera si portò Spinello tanto bene così nel colorirla, come nel disegnarla, che insino a i di nostri si erano benissimo mantenuti i colori ed espressa la bontà delle figure, quando pochi anni sono furono in gran parte guasti da un fuoco che disavvedutamente si apprese in quella Chiesa, stata piena poco accortamente di paglia da non discreti uomini che se ne servivano per capanna o monizione di paglia. Dalla fama di questa opera tirato Messer Barone Capelli cittadino di Firenze, fece dipignere da Spinello nella cappella principale di S.

<sup>(1)</sup> Forse dee dire alla Sala del Papa. Quivi fu tenufo il Concilio Fiorentino sotto Eugenio IV. La Chiesa di S. Niccolò non è più in piedi. Dardano fece edificarla e Leone dipingerla. Nota dell' Ediz. di Roma:

Maria Maggiore (1) molte storie della Madonna a fresco ed alcune di S. Antonio Abate, ed appresso la sagrazione di quella Chiesa antichissima (2) consegrata da Pasquale (3) Papa II. di quel nome, il che tutto lavorò Spinello così bene, che pare fatto tutto in un giorno e non in molti mesi, come fu. Appresso al detto Papa è il ritratto di esso Messer Barone di naturale in abito di que' tempi molto ben fatto e con bonissimo giudizio. Finita questa cappella, lavorò Spinello nella Chiesa del Carmine in fresco la cappella di S. Jacopo e S. Giovanni Apostoli, dove fra l'altre cose è fatta con molta diligenza, quando la moglie di Zebedeo madre di Jacopo domanda a Gesù Cristo che faccia sedere uno de' figliuoli suoi alla destra del padre nel regno de' Cieli e l'altro alla sinistra; e poco più oltre si vede Zebedeo, Jacopo, e Giovanni abbandonare le reti e seguitar Cristo con prontezza e maniera mirabile. In un' altra cappella della me-

<sup>(1)</sup> Le pitture di S. Maria Maggiore erano di verdaccio, ma sono andate male a tempo mio. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Non era tanto antico questo Duomo, ma in ciò mi rimetto alla Relazione di Gio. Rondinelli a c. 94. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> S. Maria Maggiore fu consagrata da Papa Pelagio, come si ha da un'antica iscrizione presso al coro. Vedi Baldinucci dec. 5. del sec. 2. a c. 56. Nota dell' Ediz. di Roma.

270 desima Chiesa, che è accanto alla maggiore, fece Spinello pur a fresco alcune storie della Madonna, e gli Apostoli, quando innanzi al trapassar di lei le appariscono innanzi miracolosamente; e così quando ella muore e poi è portata in Cielo dagli Angeli. E perchè essendo la storia grande, la picciolezza della cappella non lunga più che braccia dieci ed alta cinque non capiva il tutto, e massimamente l'Assunzione di essa nostra Donna, con bel giudizio fece Spinello voltarla nel lungo della storia da una parte, dove Cristo e gli Angeli la ricevono. In una cappella in S. Trinità fece una Nunziata in fresco molto bella, e nella Chiesa di S. Apostolo nella tavola dell'altar maggiore a tempera fece lo Spirito Santo (1), quando è mandato sopra gli Apostoli in lingue di fuoco. In S. Lucia de' Bardi fece similmente una tavoletta, ed in S. Croce un'altra maggiore nella cappella di S. Gio. Battista che fa dipinta da Giotto.

Dopo queste cose essendo dai sessanta cittadini che governavano Arezzo per lo gran nome che aveva acquistato lavo-

<sup>(1)</sup> La tavola seguente, che rappresentava lo Spiri-to Santo, e le pitture di S. Croce sono perite, e le mentovate di sopra sono mezze perdute o perdute affatto. Quelle del coro di S. Maria Maggiore, e quella di S. Lucia poco tempo fa erano in essere, e ne è fatta memoria dal Cinelli nelle Bellezze di Firenze. Nota dell'Ediz. di Roma.

rando in Firenze là richiamato, gli fu fatto dipignere dal Comune nella Chiesa del Duomo vecchio fuor della città la storia de' Magi, e nella cappella di S. Sigismondo un S. Donato che con la benedizione fa crepare un serpente. Parimente in molti pilastri di quel Duomo fece di-verse figure, e in una facciata la Maddalena che in casa di Simone unge i piedi a Cristo, con altre pitture delle quali non accade far menzione, essendo oggi quel tempio, che era pieno di sepolture, d'ossa di Santi, e d'altre cose memorabili, del tutto rovinato (1). Dirò bene, acciocchè d'esso almeno resti questa memoria, che essendo egli stato edificato dagli Aretini più di mille e trecento anni sono, allora che di prima vennero alla Fede di Gesù Cristo convertiti da S. Donato (2), il quale fu poi Vescovo di quella città, egli fu dedicato a suo nome e ornato di fuori e di dentro riccamente di spoglie antichissime. Era la pianta di questo edi-fizio, del quale si è lungamente altrove

<sup>(1)</sup> Da Cosimo I. fu comandata la distruzione delle due insigni Chiese del Duomo vecchio di Arezzo, esistenti fuori della città, non meno che della Badia di S. Clemente e di altre, per l'oggetto di servire alle urbane fortificazioni, sulle quali fece lavorare lungamente. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(2)</sup> Quanto all' equivoco che qui di nuovo piglia il Vasari intorno all' epoca di questo Duomo antico degli Aretini, veggasi ciò che si è detto nel Proemio delle Vite. Nota dell' Ediz. di Firenze.

ragionato, dalla parte di fuori in sedici facce divisa, e dentro in otto, e tutte erano piene delle spoglie di que' tempi che prima erano stati dedicati agl' idoli; e insomma egli era quanto può esser bello un così fatto Tempio antichissimo, quando fu rovinato (1). Dopo le molte pitture fatte in Duomo dipinse Spinello in S. Francesco nella cappella de' Marsupini Papa Onorio, quando conferma ed approva la regola di esso Santo, ritraendovi Innocenzio IV. di naturale, dovunque egli se l'avesse. Dipinse ancora nella medesi-

ma Chiesa nella cappella di S. Michela-

gnolo molte storie di lui, li dove si suo-

nano le campane, e poco di sotto alla cappella di Messer Giuliano Baccio una

Nunziata (2) con altre figure che sono molto lodate (3); le quali tutte opere fat-

AIIA

<sup>(1)</sup> Descrivesi qui il maggior Tempio del Duomo vecchio di Arezzo. Il Tempio minore è descritto in appresso in questa vita medesima. Somiglianti descrizioni di un testimone di vista e di un perito, quale fu il Vasari, debbono esserci graditissime. Il bel prospetto dei suddetti due Tempi del Duomo vecchio di Arezzo vedesi dipinto in una tela nella sagrestia dell' odierna Cattedrale Aretina, ed in altra più antica uella Provveditoria della Fraternita di quella città. Nota dell' Ediso di Firenze.

<sup>(2)</sup> La Nunziata si conserva ancora, e la Pietà con S. Giovanni e l'altre pitture nominate qui sotto son perite. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> Di tutte le predette pitture di Spinello polla Chiesa di S. Francesco di Arezzo, esiste solo al pre-

te in questa Chiesa furono lavorate a fresco con una pratica molto risoluta dal 1334. insino al 1338. Nella pieve poi della medesima città dipinse la cappella di S. Pietro e S. Paolo, e di sotto a essa quella di S. Michelagnolo, e per la Fraternita di S. Maria della Misericordia pur da quella banda in fresco la cappella di S. Jacopo e Filippo (1), e sopra la porta principale della Fraternita ch'è in piazza, cioè nell' arco, dipinse una Pietà con un S. Giovanni (2) a richiesta de' Rettori di essa Fraternita, la quale ebbe principio in questo modo. Cominciando un certo numero di buoni e onorati cittadini a andare accattando limosine per i poveri vergognosi e a sovvenirgli in tutti i loro bisogni, l'anno della peste del 1348, per lo gran nome acquistato da que' buoni uomini alla Fraternita (3), ajutando i poveri e gl'infermi, seppellendo morti e facendo altre somiglianti opere di carità, furono tanti

(1) Tutte queste pitture di Spinello nella Pieve di

Arezzo sono perite. Nota dell' Ediz. di Firenze.

sente la Nunziata nella cappella de' Bacci, la quale è accanto alla porta laterale della Chiesa rispondente nel corridojo del convento. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(2)</sup> Questa pittura esiste tuttora sopra la porta della vecchia facciata della Fraternita di Arezzo. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(3)</sup> Questa Confraternita ebbe principio nel secolo antecedente XIII. Vedi le note alla Relazione del Rondinelli. a c. 94. Nota dell' Ediz. di Roma.

274 VIT A

i lasci, le donazioni, e l'eredità che le furono lasciati, che ella ereditò il terzo delle ricchezze d'Arezzo: ed il simile avvenne l'anno 1383. che fu similmente una gran peste (1). Spinello adunque essendo della Compagnia, e toccandogli spesso a visitare infermi, sotterrare morti, e fare altri cotali piissimi esercizi che hanno fatto sempre i migliori cittadini e fanno anch' oggi di quella città, per far di ciò qualche memoria nelle sue pitture, dipinse per quella compagnia nella facciata della chiesa di S. Laurentino (2) e Pergentino una Madonna (3), che avendo

<sup>(1)</sup> Il principio della pia Fraternita de' Laici di Arezzo appartiene al secolo XIII. e a' tempi di Guglielmino Vescovo, il quale confermolla con suo decreto, dato in Palatio Canonicae Aretinae il di 2. Aprile 1263. Archiv. di detta Fraternita lib. A. Statuti mss. p. 4. terg. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(2)</sup> La Chiesa di S. Laurentino fu rifabbricata dopo il 1700. onde le pitture di Spinello furon gettate a terra. Il tabernacolo grande è rimaso intatto, ma il portico è rovinato. Si conserva parimente la tavola della Nunziata. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> Più non esistono le pitture della facciata di detta Chiesa dei Santi Laurentino e Pergentino Protomartiri della Chiesa Aretina, perciocchè nel principio di questo secolo fu quella Chiesa rifabbricata da' fondamenti nell'antico suo sito detto il canto alla croce, ove era stata eretta nel secolo xiv. al tempo di Spinello medesimo, in forza d'un testamento del di 5. Giugno 1363. che leggesi nella Cancelleria della Fraternita di Arezzo Lib. A. Testamenti p. 43. in cui Paulus quondam Ghiselli Civis Aretinus etc. fieri voluit Cappellam in angulo Cruzi

aperto dinanzi il mantello ha sotto esso il popolo di Arezzo, nel quale sono ritratti molti uomini de'primi della Fraternita di naturale con le tasche al collo e con un martello di legno in mano, simili a quelli che adoperano a picchiar gli usci, quando vanno a cercar limosine. Parimente nella Compagnia della Nunziata dipinse il tabernacolo grande che è fuori della Chiesa e parte d'un portico che l'è dirimpetto e la tavola di essa Compagnia, dove è similmente una Nunziata a tempera: la tavola ancora che oggi è nella Chiesa delle Monache di S. Giusto, dove un piccolo Cristo che è in collo alla madre sposa S. Caterina, con sei storiette di figure piccole de'fatti di lei, è similmente opera di Spinello (1) e molto lodata. Essendo egli poi condotto alla famosa Badía di Camaldoli in Casentino, l'anno 1361. fece a i Ro-

cis in honorem Sanctorum Laurentini et Pergentini; patronos autem esse voluit Rectores Fraternitatis etc. Nota dell'Ediz, di Firenze.

<sup>(1)</sup> La pittura del tabernacolo grande fuori della Chiesa della Nunziata di Arezzo si conserva tuttora, ma la tavola a tempera nell'Oratorio o Udienza della Compagnia non esiste più: ove è anzi una Nunziata in tavola a mestica, che è opera di Jacopo detto l'Indaco Pittore Fiorentino del 1534. Il portico che v'era dirimpetto è rovinato, nè se ne vede vestigio. Esiste non più nella Chiesa, ma nel Convento delle Monache di S. Giusto la tavola di S. Caterina sposata da Cristo. Nota dell' Ediz. di Firenze.

miti di quel luogo la tavola (1) dell'altar maggiore che fu levata l'anno 1539, quando essendo finita di rifare quella Chiesa tutta di nuovo, Giorgio Vasari fece una nuova tavola, e dipinse tutta a fresco la cappella maggiore di quella Badía, il tramezzo della Chiesa a fresco, e due tavole. Di li chiamato Spinello a Firenze da D. Jacopo di Arezzo Abate di S. Miniato in monte dell' Ordine di Monte Oliveto, dipinse nella volta e nelle quattro facciate della sagrestia di quel Monasterio, oltre la tavola dell'altare a tempera, molte storie della vita di S. Benedetto a fresco con molta pratica e con gran vivacità di colori, imparata da lui mediante un lungo esercizio ed un continuo lavorare con istudio e diligenza, come in vero bisogna a chi vuole acquistare un' arte perfettamente. Avendo dopo queste cose il detto Abate partendo da Firenze avuto in governo il Monasterio di S. Bernardo del medesimo ordine nella sua patria, appunto quando si era quasi del tutto finito in sul sito conceduto, dov' era appunto il colosseo, dagli Aretini a que' Monaci, fece dipignere a Spinello due cappelle a fresco (2) che sono allato alla maggiore, e

<sup>(1)</sup> La tavola delle Monache di S. Giusto è stata trasferita in Convento. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Sono affatto perdute tutte le pitture di Spinello che erano in S. Bernardo. Nota dell' Ed. di Roma.

due altre che mettono in mezzo la porta che va in coro nel tramezzo della Chiesa; in una delle quali, che è allato alla maggiore, è una Nunziata a fresco fatta con grandissima diligenza, e in una faccia al-lato a quella è quando la Madonna sale i gradi del tempio accompagnata da Giovacchino e Anna; nell'altra cappella è un Crocifisso con la Madonna e S. Giovanni che lo piangono, e in ginocchioni un S. Bernardo che l'adora. Fece ancora nella faccia di dentro di quella Chiesa, dove è l'altare della nostra Donna, essa Vergine col figliuolo in collo, che fu tenuta figura bellissima, insieme con molte altre che egli fece per quella Chiesa (1): sopra il coro della quale dipinse la nostra Donna, S. Maria Maddalena, e S. Bernardo molto vivamente. Nella Pieve (2) similmente d'Arezzo nella cappella di S. Bartolommeo fece molte storie della vita di quel Santo, e a dirimpetto a quella nell'altra navata nella cappella di S. Matteo, che è sotto l'organo e che fu dipinta da Jacopo di Casentino suo maestro, fece oltre a molte storie di quel Santo, che sono ragionevoli, nella volta in certi tondi i

(2) Anche le pitture della Pieve non si veggon più. Nota dell' Ediz, di Roma.

<sup>(1)</sup> Tutte queste pitture in S. Bernardo d'Arezzo sono perite. Nota dell' Ediz. di Firenze.

278 v 1 T A quattro Evangelisti (1) in capricciosa maniera: perciocchè sopra i busti e le membra umane fece a S. Giovanni la testa di aquila, a Marco il capo di lione, a Luca di bue, e a Matteo solo la faccia di uomo, cioè d'Angelo. Fuor d'Arezzo ancora dipinse nella Chiesa di S. Stefano(2)(3), fabbricata dagli Aretini sopra molte colonne di graniti e di marmi per onorare e conservare la memoria di molti martiri che furono da Giuliano apostata fatti morire in quel luogo, molte figure e storie con infinita diligenza e con tale maniera di colori, che si erano freschissime conservate insino a oggi, quando non molti anni sono furono rovinate. Ma quello che in quel luogo era mirabile, oltre le storie di S. Stefano fatte in figure maggiori che il vivo non è, era in una storia de' Magi vedere Giuseppe allegro fuor di modo per la venuta di que' Re, da lui con-

(1) Nella Pieve d'Arezzo più non esistono le pittu-

re sopradescritte. Nota dell' Ediz di Firenze.

<sup>(2)</sup> La Chiesa di S. Stefano fu riedificata dal Vescovo Elemberto circa al fine del x. secolo col disegno di Maghinardo architetto, a similitudine della Chiesa di S. Vitale di Ravenna. Nota dell' Ediz. di Romo.

<sup>(3)</sup> Questa Chresa di S. Stefano era il minor Tempio del Duomo vecchio di Arezzo. Del Tempio maggiore si è parlato poco sopra in questa vita medesima. Amendue furon distrutti nel 1561., e di amendue si è fatta parola nel Proemio delle Vite. Nota dell' Ediz. di Firenze.

siderati con maniera bellissima, mentre aprivano i vasi dei loro tesori e gli offerivano. In quella Chiesa medesima una nostra Donna, che porge a Cristo fanciullino una rosa, era tenuta ed è, come figura bellissima e devota, in tanta venerazione appresso gli Aretini, che senza guardare a niuna difficultà o spesa, quando fu gettata per terra la Chiesa di S. Stefano, tagliarono intorno a essa il muro, e allacciatolo ingegnosamente, la portarono nella città, collocandola in una Chiesetta (1) per onorarla, come fanno, con la medesima devozione (2) che prima

<sup>(1)</sup> Questa Chiesetta è contigua al Monasterio delle Derelitte, e si chiama la Madonna del Duomo. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Nella Chiesa della Compagnia detta del tredici, che è struttura molto nobile e ben intesa, ed è riputata disegno del medesimo Vasari, conservasi la detta immagine di nostra Donna sull'altar maggiore, traportatavi dalla Chiesa di S. Stefano del Duomo vecchio, allorehè nel 1561. fu distrutta. Ed in fatti nell' architrave della porta della predetta Chiesa della Compagnia del tredici leggesi scolpito il motto Madonna del Duomo, cioè del Duomo vecchio già fuor d'Arezzo esistente. Nella visita Apostolica del 1583. tom. 1. p. 62. tergo, che si conserva nell' archivio Episcopale Aretino si legge, che l'Apostolico Visitatore die prima Aprilis 1583. visitavit Oratorium Visitationis ad Elisabeth (che è l'odierna Chiesa di detta Compagnia contigua al Conservatorio delle Derelitte) quod regitur et gubernatur per quatuordecim Operarios (oggid) sono fissati in numero di tredici) qui fuerunt electi a Ser Joanne Baptista Palastra Sacerdote et Clerico Aretino, qui Oratorium ipsum fundavit, et fuit in

facevano. Nè ciò paja gran fatto; perciocchè essendo stato proprio e cosa naturale
di Spinello dare alle sue figure una certa grazia semplice, che ha del modesto e
del santo, pare che le figure che egli fece de'Santi, e massimamente della Vergine, spirino un non so che di santo e di
divino, che tira gli uomini ad averle in
somma reverenza, come si può vedere,
oltre alla detta, nella nostra Donna che
è in sul canto degli Albergetti (1) (2),
ed in quella che è in una facciata della
Pieve dalla parte di fuori in Seteria, e
similmente in quella che è in sul canto
del canale della medesima sorte. È di ma-

causa, ut imago Gloriosae Virginis Mariae in muro dépicta translata fuerit ad Oratorium istud ab Ecclesia olim Cathedrali extra muros Civitatis praedictae (cioè dalla suddetta Chiesa di S. Stefano del Duomo vecchio), et qui missam semper celebravit in dicto Oratorio, nunc senio confectus missam celebrari facit per alium etc. Nota dell' Ed. di Firenze.

<sup>(1)</sup> Il canto degli Albergetti è errore delle vecchie stampe del Vasari. Si legga: sul canto degli Albergotti. Questa pittura è perita, siccome quella in faccia alla Pieve: l'altre son mal conce. Nota dell' Ediz, di Roma.

<sup>(2)</sup> La pittura del canto degli Albergotti (che così dee leggersi, e non Albergetti) è perita. L'altra nel muro laterale della Pieve d'Arezzo corrispondente nella contrada di Setería è stata affatto guasta. Solamente conservasi, sebben danneggiata, la Madonna sul canto del canale nella parete della Casa già della famiglia Bacci, oggi della famiglia Guillichini, e ben vi si vede l'aria divota di cui il Vasari fa menzione. Nota della Ediz. di Firenze.

no di Spinello ancora in una facciata dello Spedale dello Spirito Santo una storia, quando gli Apostoli lo ricevono, che è molto bella, e così le due storie da basso, dove S. Cosimo e S. Damiano tagliano a un Moro morto una gamba sana per appiccarla a un infermo, a chi eglino ne avevano tagliato una fracida: e parimente il Noli me tangere bellissimo che è nel mezzo di quelle due opere (1). Nella Compagnia de Puracciuoli (2) sopra la piazza di S. Agostino fece in una cappella una Nunziata molto ben colorita, e nel chiostro di quel Convento lavorò a fresco una nostra Donna e un S. Jacopo e S. Antonio, e ginocchioni vi ritrasse un soldato (3) armato con queste parole: Hoc opus secit sieri Clemens Pucci de Monte Catino, cujus corpus jacet hic etc. Anni Domini 1367. die 15. mensis Maij. Similmente la cappella che è in quella Chiesa

<sup>(1)</sup> Assai spente sono tutte le dette pitture nella facciata dello Spedale dello Spirito Santo d'Arezzo, di patronato della famiglia Bacci. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(2)</sup> La compagnia de' Puraccioli e la compagnia degl' Innocenti e de' bambini esposti, e la Nunziata quivi dipinta è ben conservata. Nota dell'Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> La figura di questo Soldato sussiste ancora colla sua iscrizione, ma non si veggon più l'altre pitture in S. Agostino qui rammentate, e così quelle nello Spedale di S. Marco, oggi Monasterio di S. Croce. Nota dell' Ediz. di Roma.

di S. Antonio con altri Santi, si conosce alla maniera, che sono di mano di Spinello: il quale poco poi nello Spedale di S. Marco, che oggi è Monasterio delle Monache di S. Croce per esser il loro Monasterio, che era fuori, stato gettato per terra, dipinse tutto un portico con molte figure (1), e vi ritrasse per un S. Gregorio Papa, che è accanto a una Misericordia, Papa Gregorio IX. di naturale.

La cappella di S. Jacopo e Filippo

La cappella di S. Jacopo e Filippo che è in S. Domenico (2) della medesima città entrando in Chiesa, fu da Spinello lavorata in fresco con bella e risoluta pratica, come ancora fu il S. Antonio dal mezzo in su fatto nella facciata della Chiesa sua tanto bello, che par vivo, in mez-

(2) Si conservano le pitture in S. Domenico, ma sono perdute quelle che erano in S. Antonio, S. Giustino, S. Lorenzo, e nello Spedaletto. Nota dell' Ediz. di

Roma.

<sup>(1)</sup> Vedesi tuttora ben conservata la Nunziata nella parete dell' altar maggiore della compagnia de' Puraccioli (oggi degl' Innocenti) nella piazza di S. Agostino di Arezzo. Esiste pure n'el chiostro del contiguo Convento degli Agostiniani nella parete a man sinistra dell' ingresso la pittura in fresco coll' uomo armato genuflesso, e con le parole latine qui rammentate. Nella Chiesa del detto Convento di S. Agostino (demolita per metà a' di nostri) non si vede più la cappella e pitture di S. Antonio con altri Santi. Perite sono altresì le pitture dello Spedale di S. Marco oggi Monasterio delle Monache di S. Croce, intorno al quale è da vedersi la Relazione d'Arezzo di Gio, Rondinelli. edita nel 1755. per il Bellotti, pag. 89 Nota dell' Ediz. di Firenze.

zo a quattro storie della sua vita: le quali medesime storie e molte più della vita pur di S. Antonio sono di mano di Spi-nello similmente nella Chiesa di S. Giu-stino nella cappella di S. Antonio. Nella Chiesa di S. Lorenzo fece da una banda alcune storie della Madonna, e fuor della Chiesa la dipinse a sedere (1), lavorando a fresco molto graziosamente. În uno spedaletto dirimpetto alle Monache di Santo Spirito, vicino alla porta che va a Roma, dipinse un portico tutto di sua mano, mostrando in un Cristo morto in grembo alle Marie tanto ingegno e giudizio nella pittura, che si conosce avere paragonato Giotto nel disegno ed avanzatolo di gran lunga nel colorito. Figurò ancora nel medesimo luogo Cristo a sedere, con significato teologico molto ingegnosamente, avendo in guisa situato la Trinità dentro a un Sole, che si vede da ciascuna delle tre figure uscire i medesimi raggi ed il me-desimo splendore. Ma di quest' opera, con gran danno veramente degli amatori di

<sup>(1)</sup> Si conserva in buono stato in S. Domenico di Arezzo nella parete a mano sinistra della porta la pittura dei Santi Jacopo e Filippo; ma il S. Antonio e le storie sue nella facciata della sua Chiesa nel borgo maestro sono perite, non meno che le altre storie della sua vita in S. Giustino; e così le pitture della Madonna dentro e fuori della Chiesa di S. Lorenzo più non esistono. Nota dell' Ediz. di Firenze.

quest' arte, è avvenuto il medesimo che di molte altre, essendo stata buttata in terra per fortificare la città (1). Alla Compagnia della Trinità si vede un tabernacolo (2) fuor della Chiesa da Spinello benissimo lavorato a fresco, dentrovi la Trinità, S. Pietro, e S. Cosimo e S. Damiano vestiti con quella sorte d'abiti che usavano di portare i Medici in que' tempi (3). Mentre che quest' opere si facevano, fu fatto D. Jacopo d'Arezzo Generale della Congregazione di Mont' Oliveto, diciannove anni poi che aveva fatto lavorare, come s'è detto di sopra, molte cose a Firenze ed in Arezzo da esso Spinello; perchè standosi, secondo la consue-

<sup>(1)</sup> La porta di S. Spirito in Arezzo aveva contiguo il Monasterio di S. Spirito oggi distrutto, dal quale essa prendeva il nome. Nel secolo xvi. vivente il Vescovo Bernardetto Minerbetti, le Monache di quel Monasterio dovettero di là partirsi per le militari incursioni dell'esercito di Pietro Strozzi, che fu poi battuto dall'armi di Cosimo I. a Marciano. Furono pertanto ricevute le dette Monache nelle case della compagnia della Trinità, ove poi rimasero stabilmente, e si chiamano in oggi le Monache della Trinità, e non più di S. Spirito. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(2)</sup> Questo tabernacolo è in buon essere. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> Esiste il tabernacolo fuori della Chiesa della Trinità di Arezzo con le pitture qui descritte; le quali sono state or di fresco ristaurate dal bravo professore Franchini di Siena, eccellente nell'arte di ritornar da morte a vita le vecchie pitture. Nota dell' Ediz. di Firenze.

tudine loro, a Mont'Oliveto maggiore di Chiusuri in quel di Siena, come nel più onorato luogo di quella religione, gli ven-ne desiderio di far fare una bellissima tavola in quel luogo. Onde mandato per Spinello, dal quale altra volta si trovava essere stato benissimo servito, gli fece fare la tavola della cappella maggiore a tem-pera, nella quale fece Spinello in campo d'oro un numero infinito di figure fra piccole e grandi con molto giudicio; fattole poi fare intorno un ornamento di mezzo rilievo intagliato da Simone Cini Fiorentino, in alcuni luoghi con gesso a colla un poco sodo ovvero gelato le fece un altro ornamento che riusci molto bello, che poi da Gabriello Saracini fu messo d'oro ogni cosa. Il quale Gabriello a piè di detta tavola scrisse questi tre nomi: Simone Cini Fiorentino fece l'intaglio, Gabriello Saracini la messe d'oro, e Spinello di Luca d'Arezzo la dipinse l'anno 1385. Finita quest' opera, Spinello se ne tornò a Arezzo, avendo da quel Generale e dagli altri Monaci, oltre al pagamento, ricevuto molte carezze. Ma non vi stette molto, perchè essendo Arezzo travagliata dalle parti Guelse e Ghibelline e stata in que giorni saccheggiata, si condusse con la famiglia e Parri suo figliuolo, il quale attendeva alla pittura, a Firenze, do-ve aveva amici e parenti assai. Laddove dipinse quasi per passatempo fuor della

porta a S. Piero Gattolini in sulla strada Romana, dove si volta per andare a Poz-zolatico, in un tabernacolo che oggi è mezzo guasto una Nunziata, ed in un altro tabernacolo, dov'è l'osteria del Galluzzo, altre pitture. Essendo poi chiamato a Pisa a finire in Campo Santo sotto le storie di S. Ranieri il resto che mancava d'altre storie in un vano che era rimaso non dipinto, per congiugnerle insieme con quelle che aveva fatto Giotto, Simon Sanese, ed Antonio Viniziano, fece in quel luogo a fresco sei storie di S. Potito (1) e S. Epiro. Nella prima è quando egli giovanetto è presentato dalla madre a Diocleziano Imperatore, e quando è fatto Generale degli eserciti che dovevano andare contro a i Cristiani; e così quando cavalcando gli apparve Cristo, che mostrandogli una Croce bianca, gli comanda che non lo perseguiti. In un'altra storia si vede l'Angelo del Signore dare a quel Santo, mentre cavalca, la bandiera della Fede con la Croce bianca in campo rosso, che è poi stata sempre l'arme de Pisani, per avere S. Epiro pregato Dio che gli desse un segno da portare incontro agl'inimici. Si vede appresso questa una

<sup>(1)</sup> SS. Efeso, e Potito. Queste storie sono scolorite; crederemo perciò al Borghini, che le reputa la migliore opera di Spinello. F. G. D.

altra storia, dove appiccata fra il Santo e i Pagani una fiera battaglia, molti Angeli armati combattono per la vittoria di Iui; nella quale Spinello fece molte cose da considerare in quei tempi, che l'arte non aveva ancora nè forza nè alcun buon modo d'esprimere con i colori vivamente i concetti dell'animo: e ciò furono, fra le molte altre cose che vi sono, due soldati i quali essendosi con una delle mani presi nelle barbe, tentano con gli stocchi nudi che hanno nell'altra torsi l'uno all'altro la vita, mostrando nel volto ed in tutti i movimenti delle membra il desiderio che ha ciascuno di rimanere vittorioso, e con fierezza d'animo essere senza paura, e quanto più si può pensare coraggiosi. E così ancora fra quelli che combattono a cavallo è molto ben fatto un cavaliere che con la lancia conficca in terra la testa del nemico, traboccato rovescio del cavallo tutto spaventato. Mostra un' altra storia il medesimo Santo, quando è presentato a Diocleziano Imperatore, che lo esamina della fede, e poi lo fa dare a i tormenti e metterlo in una fornace, dalla quale egli rimane libero, e in sua vece abbruciati i ministri che quivi sono molto pronti da tutte le bande; ed in somma tutte l'altre azioni di quel Santo infino alla decollazione, dopo la quale è portata l'anima in Cielo; e in ultimo quando sono portate d'Alessandria

a Pisa l'ossa e le reliquie di S. Potito (1): la quale tutta opera per colorito e per invenzione è la più bella, la più finita, e la meglio condotta che facesse Spinello, la qual cosa da questo si può conoscere, che essendosi benissimo conservata, fa oggi la sua freschezza maravigliare chiun-que la vede. Finita quest' opera in Cam-po Santo, dipinse in una cappella in S. Francesco, che è la seconda allato alla maggiore, molte storie di S. Bartolommeo, di S. Andrea, di S. Jacopo, e di S. Giovanni Apostoli, e forse sarebbe stato più lungamente a lavorare in Pisa, perchè in quella città erano le sue opere conosciute e guiderdonate; ma vedendo la città tutta sollevata e sottosopra, per essere stato dai Lanfranchi cittadini Pisani morto messer Pietro Gambacorti, di nuovo con tutta la famiglia, essendo già vecchio, se ne ritornò a Firenze, dove in un anno che vi stette, e non più, fece in S. Croce alla cappella de' Macchiavelli intitolata a S. Filippo e Jacopo (2) molte storie d'essi

<sup>(1)</sup> I detti Santi subirono il martirio in Sardegna ai tempi di Diocleziano, e sepolti dai Cristiani occultamente presso a Caglieri, furono poi ritrovati, e di là trasportati a Pisa. Questo in parte è il soggetto delle storie che in Campo Santo fece Spinello. F. G. D.

<sup>(2)</sup> Non so quale sia la cappella in S. Croce intitolata a SS. Filippo e Jacopo di patronato della casa Macchiavelli. Il diligente P. Richa, che a c. 97. del

Santi, e della vita e morte loro. E la tavola della detta cappella, perchè era desideroso di tornarsene in Arezzo sua patria o per dir meglio da esso tenuta per patria, lavorò in Arezzo, e di là la mandò finita l'anno 1400. Tornatosene dunque là di anni 77. o più, fu da i parenti ed amici ricevuto amorevolmente, e poi sempre carezzato e onorato insino alla fine della sua vita che fu l'anno 92. di sua età. E sebbene era molto vecchio quando tornò in Arezzo, avendo buone facultà avrebbe potuto fare senza lavorare; ma non sapendo egli, come quello che a lavorare sempre era avvezzo, starsi in riposo, prese a fare alla Compagnia di S. Agnolo in quella città alcune storie di S. Michele (1), le quali in su lo intonacato del muro disegnate di rossaccio così alla grossa, come gli artefici vecchi usavano di fare il più delle volte, in un cantone per mostra ne lavorò e colori interamente una storia sola che piacque assai. Convenutosi poi del prezzo con chi ne aveva la cura, finì tutta la facciata dell'altar maggiore, nella

tom. I. della sua Opera numera tutte le cappelle di questa Chiesa, non fa menzione di nessuna cappella che abbia un tal titolo di Santi nè che sia di una tal famiglia; onde lo credo uno sbaglio di memoria del Vasari. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> Le storie di S. Michele sono in buon essere. Nota dell' Ediz. di Roma.

quale figurò Lucifero porre la sedia sua in Aquilone, e vi fece la rovina degli Angeli, quali in diavoli si tramutano piovendo in terra: dove si vede in aria un S. Michele che combatte con l'antico serpente di sette teste e di dieci corna, e da basso nel centro un Lucifero già mutato in bestia bruttissima. E si compiacque tanto Spinello di farlo orribile e contraffatto, che si dice (tanto può alcuna fiata l'immaginazione) che la detta figura da lui dipinta gli apparve in sogno, domandan-dolo dove egli l'avesse veduta si brutta, e perchè fattole tale scorno con i suoi pennelli, e che egli svegliatosi dal sonno, per la paura non potendo gridare, con tremito grandissimo si scosse di maniera, che la moglie destatasi lo soccorse (1); ma niente di manco fu perciò a rischio, stringendogli il cuore, di morirsi per cotale accidente subitamente: benchè ad ogni modo spiritaticcio e con occhi tondi poco tem-po vivendo poi, si condusse alla morte, lasciando di se gran desiderio agli amici ed al mondo due figliuoli; l'uno fu Forzore orefice che in Firenze mirabilmente lavorò di Niello, e l'altro Parri che imi-

<sup>(1)</sup> Le storie sopraccennate di S. Michele col bruttissimo Lucifero esistono in buono stato nella Chiesa di S. Agnolo d'Arezzo nella parete dell'altar maggiore. Nota dell' Ediz, di Firenze.

tando il padre di continuo attese alla pittura, e nel disegno di gran lunga lo trapassò. Dolse molto agli Aretini così sinistro
caso, con tutto che Spinello fusse vecchio,
rimanendo privati d'una virtù e d'una
bontà, quale era la sua. Morì d'anni
92. (1), e in S. Agostino d'Arezzo gli fu
dato sepoltura (2), dove ancora oggi si
vede una lapida (3) con un'arme fatta a
suo capriccio, dentrovi uno spinoso. E seppe molto meglio disegnare Spinello, che
mettere in opera, come si può vedere nel
nostro libro de i disegni di diversi pittori
antichi in due Vangelisti di chiaroscuro

<sup>(1)</sup> Nell' edizione prima del Vasari si ha, che Spinello campasse 77. auni, e che le sue pitture furono fatte tra il 1380. e il 1400. ma non può stare che in 20. anni dipingesse tanto, o tanto tempo stesse senza dipingere, specialmente se visse 192. anni, come è probabile, e come dice il Baldinucci dec. 5. del sec. 2. a c. 56. (\*). Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(\*)</sup> Se l'editor Romano in vece di consultare il Baldinucci avesse riletta da capo questa vita di Spinello, era facil cosa che egli s'avvedesse di un errore di stampa, occorso nel primo di questi due millesimi; poichè il Vasari descrive parecchie opere di Spinello fatte da esso prima del 1380. F. G. D.

<sup>(2)</sup> In S. Agostino d'Arezzo più non si vede la sepoltura di Spinello. Nell'edizione prima del Vasari si
legge questo epitaffio sul sepoloro del medesimo Spinello: Spinello Arretino patri opt. pictorique suae aetatis nobiliss. cujus opera et ipsi et patriae maximo ornamento fuerunt, pii filii non sine lacrimis poss. Nota dell' Ediz. di
Firenze.

<sup>(3)</sup> La lapida qui accennata non vi si vede più. Nota dell' Ediz. di Roma.

ed in un S. Lodovico disegnati di sua mano molto belli. E il ritratto del medesimo, che di sopra si vede, fu cavato da me da uno che n'era nel Duomo vecchio, prima che fusse rovinato. Furono le pitture di costui dal 1380. insino al 1400.





Cherardo Harnina

## VITA

DI

#### GHERARDO STARNINA

PITTORE FIORENTINO.

Veramente chi cammina lontano dalla sua patria, nell'altrui praticando, fa bene spesso nell'animo un temperamento di buono spirito; perchè nel veder fuori diversi onorati costumi, quand'anco fusse di perversa natura, impara a essere trattabile, amorevole, e paziente con più agevolezza assai, che fatto non avrebbe nella patria dimorando. E in vero chi desidera affinare gli uomini nel vivere del mondo

VITA 294

altro fuoco nè miglior cimento di questo non cerchi; perchè quelli che sono rozzi di natura ringentiliscono ed i gentili mag-giormente graziosi divengono. Gherardo di Jacopo Starnini pittore Fiorentino, ancor che fusse di sangue più che di buona natura, essendo nondimeno nel praticare molto duro e rozzo, ciò più a se che agli amici portava danno; e maggiormente portato gli avrebbe, se in Ispagna, dove imparò a essere gentile e cortese, non fusse lungo tempo dimorato; poscia che egli in quelle parti divenne in guisa contrario a quella sua prima natura che ritornando. quella sua prima natura, che ritornando a Firenze infiniti di quelli, che innanzi la sua partita a morte l'odiavano, con grandissima amorevolezza nel suo ritorno lo ricevettero e poi sempre sommamente l'amarono, sì fattamente era egli fattosi gentile e cortese (1). Nacque Gherardo in Firenze l'anno 1354. e crescendo come

<sup>(1)</sup> Non conobbe il Vasari una proprietà del carattere de Fiorentini. Le gare cittadinesche, che regnavano in quella città al tempo della repubblica, fecero sì che vi si radicò l'astio e l'invidia, come lo scrisse, e lo provò in se Dante. Onde in quella città vi si verifica pienamente e chiaramente il detto del nostro Salvatore che: Nemo propheta acceptus in patria sua. Ma quanto i Fiorentini sono duri verso i loro concittadini, tanto sono cortesi e gentili verso i forestieri. Or quando un Fiorentino ritorna da una lunga dimora alla sua patria, vien considerato come forestiero, e perciò per lo più è accolto benignamente e con dimostrazioni sincere d'amore. Nota dell' Ediz, di Roma,

DI GHERARDO STARNINA. quegli che aveva dalla natura l'ingegno applicato al disegno, fu messo con Antonio da Vinezia a imparare a disegnare e dipingere; perchè avendo nello spazio di molti anni non solamente imparato il disegno e la pratica de' colori, ma dato saggio di se per alcune cose con bella maniera lavorate, si parti da Antonio Viniziano, e cominciando a lavorare sopra di se, fece in S. Croce nella cappella de' Ca-stellani, la quale gli fu fatta dipingere da Michele di Vanni onorato cittadino di quella famiglia, molte storie di S. Antonio Abate in fresco, ed alcune ancora di S. Niccolò Vescovo con tanta diligenza e con sì bella maniera, ch'elleno furono cagione di farlo conoscere a certi Spagnuoli, che allora in Firenze per loro bisogni dimoravano, per eccellente pittore, e che è più, che lo conducessero in Ispagna al Re loro, che lo vide e ricevette molto volentieri, essendo allora massimamente carestia di buoni pittori in quella provincia. Nè a disporlo che si partisse dalla patria fu gran fatica, perciocchè avendo in Firenze, dopo il caso de' Ciompi e che Michele di Lando fu fatto gonfaloniere, avuto sconce parole con alcuni, stava piutto-sto con pericolo della vita che altramente. Andato dunque in Ispagna e per quel Re lavorando molte cose, si fece per i gran premj, che delle sue fatiche riportava, ricco ed onorato par suo; perchè deside

roso di farsi vedere e conoscere agli ami-ci e parenti in quello migliore stato, tornato alla patria, fu in essa molto carezzato e da tutti i cittadini amorevolmente ricevuto. Nè andò molto che gli fu dato a dipingere la cappella di S. Girolamo nel Carmine, dove facendo molte storie di quel Santo, figurò nella storia di Paola ed Eustochio e di Girolamo alcuni abiti che usavano in quel tempo gli Spagnuoli con invenzione molto propria e con abbondan-za di modi e di pensieri nelle attitudini delle figure. Fra l'altre cose facendo in una storia, quando S. Girolamo impara le prime lettere, fece un maestro che fatto levare a cavallo un fanciullo addosso a un altro, lo percuote con la sferza di maniera, che il povero putto per lo gran duolo menando le gambe, pare che gridando tenti mordere un orecchio a colui che lo tiene; il che tutto con grazia e molto leggiadramente espresse Gherardo, come colui che andava ghiribizzando in-torno alle cose della natura. Similmente nel testamento di S. Girolamo vicino alla morte contraffece alcuni Frati con bella e molto pronta maniera; perciocchè alcuni scrivendo ed altri fissamente ascoltando e rimirandolo, osservano tutti le parole del loro maestro con grande affetto. Quest' o-pera avendo acquistato allo Starnina appresso gli artefici grado e fama, e i costumi con la dolcezza della pratica gran-

DI GHERARDO STARNINA. dissima reputazione, era il nome di Gherardo famoso per tutta Toscana, anzi per tutta Italia, quando chiamato a Pisa a dipingere in quella città il capitolo di S. Niccola, vi mandò in suo cambio Antonio Vite da Pistoja per non si partire di Firenze. Il quale Antonio avendo sotto la disciplina dello Starnina imparata la maniera di lui, fece in quel capitolo la Passione di Gesù Cristo, e la diede finita in quel modo che ella oggi si vede l'anno 1403. con molta soddisfazione de' Pisani. Avendo poi, come s'è detto, finita la cap-pella de' Pugliesi, ed essendo molto pia-ciute a i Fiorentini l'opere che vi fece di S. Girolamo, per avere egli espresso vivamente molti affetti ed attitudini non state messe in opera fino allora da i pittori stati innanzi a lui, il Comune di Firenze, l'anno che Gabriel Maria signor di Pisa vendè quella città a i Fiorentini per prezzo di dugento mila scudi (dopo l'avere sostenuto Giovanni Gambacorta l'assedio tredici mesi, ed in ultimo accordatosi anch' egli alla vendita), fece dipignere dallo Starnina per memoria di ciò nella facciata del palazzo della parte Guelfa un S. Dionigi Vescovo con due Angeli, e sotto a quello ritratta di naturale la città di Pisa; nel che fare egli usò tanta diligenza in ogni cosa, e particolarmente nel colorirla a fresco, che non ostante l'aria e le piogge e l'essere volta a tramontana,

298 VITA

ell'è sempre stata tenuta pittura degna di molta lode, e si tiene al presente per essersi mantenuta fresca e bella, come s'ella fusse fatta pur ora (1). Venuto dunque per questa e per l'altre opere sue Gherardo in reputazione, e fama grandissima nella patria e fuori, la morte invidiosa e nemica sempre delle virtuose azioni in sul più bello dell'operare troncò la infinita speranza di molto maggiori cose che il mondo si aveva promesso di lui; perchè in età (2) d'anni 49. inaspettatamente

(1) Si conserva anche di presente, ma guasta; e l'altre sue pitture son perite. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Se Gherardo nacque nel 1354. e visse anni 49. come dice il Vasari, morì dunque nel 1403. Il che essendo, non si vede come lo Starnina potesse dipingere il S. Dionigi in memoria dell'acquisto di Pisa seguito il dì 9. d' Ottobre 1406. giorno dedicato a quel Santo. È vero che il Vasari nella prima edizione pone l'acquisto di Pisa nel 1366. ma questo anno discorda dal fatto e dalla vita dello Starnina; perchè nel 1366. avrebbe avuto 12. anni, onde non era capace di dipingere quella memoria, nè ne sarebbe stato capace, se non circa al 1384. e allora troppo tardi si sarebbe risoluto il Comune a far fare quella memoria. Al libro della Compagnia de' pittori trovandosi che Gherardo v'entrò nel 1387. si dee tener fermo questo numero, e gli altri averli per errati o sospetti. Forse è errore nel numero degli anni della sua vita, e invece di 49. si dee leggere 59. come anche l'eruditissimo P. Richa tom. 3. p. 252. sospetta che si debba prolungare il corso della sua vita (\*). Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(\*)</sup> Poichè si riferirono gli altri epitaffi, aggiungiamoci anche questo: » Gerardo Starninae Florentino » summae inventionis et elegantiae pictori. Hujus pul-

giunto al suo fine, con esequie onoratissime fu seppellito nella Chiesa di S. Jacopo

sopra Arno (1).

Furono discepoli di Gherardo Masolino da Panicale, che fu prima eccellente orefice, e poi pittore, e alcuni altri che per non essere stati molto valentuomini

non accade ragionarne.

Il ritratto di Gherardo è nella storia sopraddetta di S. Girolamo in una delle figure che sono intorno al Santo, quando muore, in profilo con un cappuccio intor-no alla testa e in dosso un mantello affibbiato. Nel nostro libro sono alcuni disegni di Gherardo fatti di penna in cartapecora che non sono, se non ragionevoli.

<sup>»</sup> cherrimis operibus Hispaniae maximum decus et di-» gnitatem adeptae viventem maximis honoribus et or-» namentis auxerunt, et fatis functum egregiis verisque » laudibus merito semper concelebrarunt ». F. G. D.

<sup>(1)</sup> Il Baldinucci dec. 9. del sec. 2. a c. 102. afferma di aver trovato nel libro della Compagnia de'pittori notato nel (387. Gherardo Starna, che egli crede poi per vezzo essere stato detto Starnina. Pone la sua morte nel 1403. e mostra per conghietture che egli lasciasse molte facultà. Il Vasari, quando dette fuori la prima sua Opera, credeva che fosse vissuto fino al 1408. almeno. Porta anche nella stessa edizione a c. 212. il suo epitaffio in prosa, ma che non contiene altro che lodi generali, onde credo che sia ideale. Nota dell' Ed. di Roma.



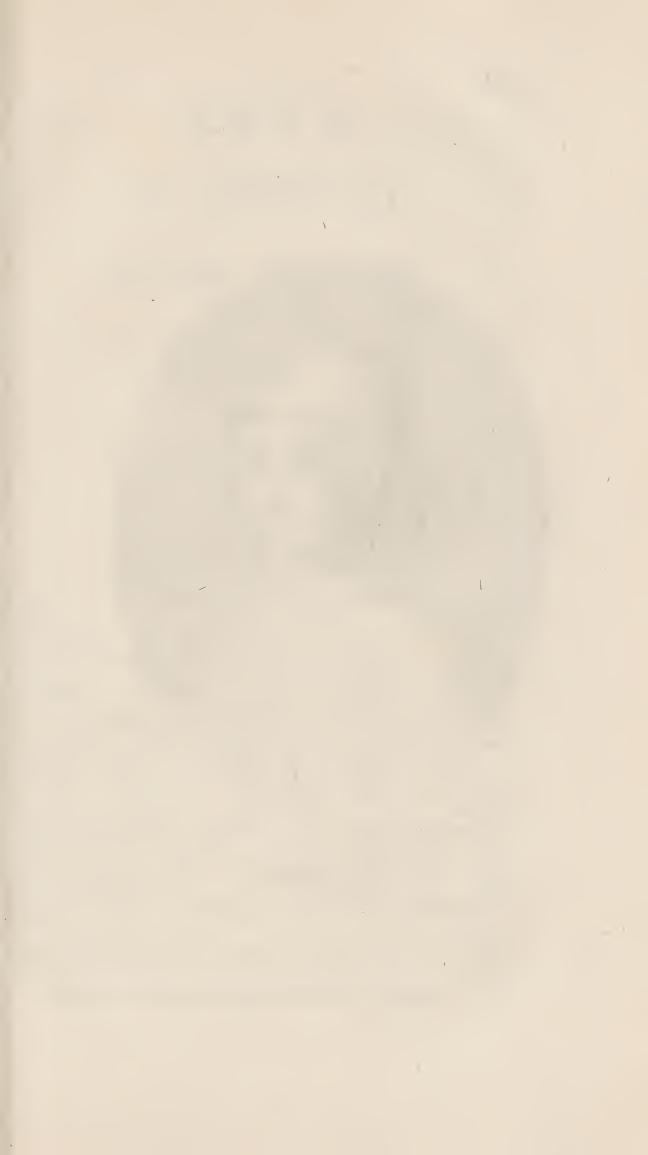



Lippo

# VITA

# DI LIPPO (1)

PITTORE FIORENTINO.

Sempre fu tenuta e sarà la invenzione madre verissima dell' architettura; della pittura, e della poesia, anzi pure di tutte le migliori arti e di tutte le cose maravigliose che dagli uomini si fanno; perciocchè ella gradisce gli artefici molto, e di loro mostra i ghiribizzi ed i capricci de' fantastichi cervelli che trovano la varietà delle cose; le novità delle quali esaltano sempre con maravigliosa lode tutti quelli che in cose onorate adoperandosi,

<sup>(1)</sup> Cioè Filippo. Nota dell' Ediz. di Roma.

con straordinaria bellezza danno forma sotto coperta e velata ombra alle cose che fanno, talora lodando altrui con destrezza, e talvolta biasimando senza essere apertamente intesi. Lippo dunque pittore Fiorentino, che tanto fu vario e raro nell'invenzione, quanto furono veramente infelici l'opere sue e la vita che gli durò poco, nacque in Firenze intorno agli anni di nostra salute 1354. e sebbene si mise all'arte della pittura assai ben tardi e già grande (1), nondimeno fu in modo ajutato dalla natura che a ciò l'inclinava e dall'ingegno che aveva bellissimo, che presto fece in essa maravigliosi frutti. Per-ciocchè cominciando in Firenze i suoi lavori, fece in S. Benedetto, grande e bel Monasterio fuor della porta a'Pinti dell'ordine di Camaldoli oggi rovinato, molte figure che furono tenute bellissime, e par-ticolarmente tutta una cappella di sua mano, che mostrava quanto un sollecito studio faccia tostamente fare cose grandi a chi per desiderio di gloria onoratamente s'affatica. Da Firenze essendo condotto in Arezzo, nella Chiesa di S. Antonio alla cappella de' Magi fece in fresco una sto-

<sup>(1)</sup> Ci è errore, perchè Lippo essendo stato scolare di Giottino, come dice il Vasari più addietro, e Giottino essendo morto nel 1356. bisogna che Lippo si mettesse in età di due anni alla sua scuola. Nota dell' Ediz. di Roma.

ria grande dove eglino adorano Cristo, e in Vescovado (1) la cappella di S. Jacopo e S. Cristofano per la famiglia degli Ubertini (2); le quali tutte cose, avendo egli invenzione nel comporre le storie e nel colorire, furono bellissime, e massimamente essendo egli stato il primo che comin-ciasse a scherzare, per dir così, con le figure, e svegliare gli animi di coloro che furono dopo lui, la qual cosa innanzi non era stata, non che messa in uso, pure accennata. Avendo poi molte cose lavorato in Bologna (3), ed in Pistoja una tavola che fe ragionevole, se ne ternò a Firenze, dove in S. Maria Maggiore dipinse nella cappella de' Beccuti l'anno 1383. le storie di S. Giovanni Evangelista. Allato alla quale cappella, che è accanto alla maggiore a man sinistra, seguitano nella facciata della Chiesa di mano del medesimo

(1) Le pitture tanto di S. Antonio, che del Vesco-

vado sono perite. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Queste pitture in S. Antonio e nel Vescovado d'Arezzo sono tutte perite. La cappella degli Ubertini in Vescovado è ricoperta da grandi ornamenti di macigno che in quel luogo l'anno 1535. furon posti col disegno del Vasari medesimo per sostenimento dell'organo, come narra esso Vasari nella vita di Niccola e Giovanni scultori Pisani, sotto al qual organo veggonsi tuttora di qua e di là le armi di quella illustre famiglia all'altare che vi è in oggi della Madonna. Nota dele l'Ediz. di Firenze.

<sup>(3)</sup> Cioè nello Spedale di S. Biagio la sala, dove mangiano i Pellegrini. Nota dell' Ediz. di Roma.

sei storie del medesimo Santo molto ben composte ed ingegnosamente ordinate, do-ve fra l'altre cose è molto vivamente espresso un S. Giovanni che fa mettere da S. Dionigi Areopagita la veste di se stesso sopra alcuni morti, che nel nome di Gesù Cristo rianno la vita con molta mara-viglia di alcuni, che presenti al fatto ap-pena il credono agli occhi loro medesimi. Così anche nelle figure de' morti si vede grandissimo artifizio in alcuni scorti, ne' quali apertamente si dimostra che Lippo conobbe e tentò in parte alcune difficoltà dell'arte della pittura. Lippo medesimamente fu quegli che dipinse i portelli nel Tempio di S. Giovanni, cioè nel taberna-colo, dove sono gli Angeli ed il S. Gio-vanni di rilievo di mano d'Andrea (1), nei quali lavorò a tempera molto diligen-temente istorie di S. Giovanni Battista. E perchè si dilettò anco di lavorare di musaico, nel detto S. Giovanni sopra la porta che va alla Misericordia fra le finestre fece un principio che fu tenuto bellissimo e la migliore opera di musaico che in quel Juogo fino allora fusse stata fatta, e racconciò ancora alcune cose pur di musai-co, che in quel Tempio erano guaste. Di-

<sup>(1)</sup> Non so chi sia questo Andrea, se forse non fosse Andrea Pisano, perchè il Baldinucci dec. 7. del sec. 2. a c. 84. dice che questi Angioli e il S. Gio. Battista erano di rilievo. Nota dell' Ediz. di Roma.

pinse ancora fuor di Firenze in S. Gio-vanni fra l'arcora fuor della porta a Faen-za, che fu rovinato per l'assedio di detta città, allato a una Passione di Cristo fatta da Buffalmacco molte figure a fresco che furono tenute bellissime da chiunque le vide. Lavorò similmente a fresco in certi spedaletti della porta a Faenza, ed in S. Antonio dentro a detta porta vicino allo spedale, certi poveri in diverse bellis-sime maniere e attitudini, e dentro nel chiostro fece con bella e nuova invenzione una visione, nella quale figurò quando S. Antonio vede i lacci del mondo, ed appresso a quelli la volontà e gli appetiti degli uomini, che sono dall'una e dagli altri tirati alle cose diverse di questo mondo; il che tutto fece con molta considerazione e giudizio. Lavorò ancora Lippo cose di musaico in molti luoghi d'Italia; e nella parte Guelfa in Firenze fece una figura con la testa invetriata, ed in Pisa ancora sono molte cose sue. Ma nondimeno si può dire che egli fusse veramente infelice; poichè non solo la maggior parte delle fatiche sue sono oggi per terra e nelle rovine dell' assedio di Firenze andate in perdizione, ma ancora per avere egli molto infelicemente terminato il corso degli anni suoi. Conciossiachè, essendo Lippo persona litigosa e che più amava la discordia che la pace, per avere una matti-na detto bruttissime parole a un suo av-

Vasari Vol. III.

versario al tribunale della Mercanzia, egli fusse una sera, che se ne tornava a casa da colui appostato, e con un coltello di maniera ferito nel petto, che pochi giorni dopo miseramente si morì. Furono le

sue pitture circa il 1410. (1).

Fu nei medesimi tempi di Lippo in Bologna un altro pittore chiamato similmente Lippo Dalmasi, il quale fu valente uomo, e fra l'altre cose dipinse, come si può vedere in S. Petronio di Bologna, l'anno 1407. una nostra Donna (2) che è tenuta in molta venerazione, ed in fresco l'arco sopra la porta di S. Procolo, e nella Chiesa di S. Francesco nella tribuna dell'altar maggiore fece un Cristo grande in mezzo a S. Pietro e S. Paolo con buona grazia e maniera, e sotto questa opera

» quitas indignissime vitam ademit ». F. G. D.

<sup>(1)</sup> Epitaffio di lui nella prima edizione: » Lippi » Florentini egregii pictoris monumentum. Huic artis » elegantia artis immortalitatem peperit, Fortunae ini-

<sup>(2)</sup> Lippo Dalmasio ha dipinto moltissime Madonne, che sono state sempre in gran venerazione in Bologna; onde molte, benchè dipinte sul muro, sono state trasportate col segare la muraglia. Egli dipingeva circa al 1400. e fu scolare di Vitale dalle Madonne in quel tempo molto celebre pittore. Veggasi il libro intitolato: Le pitture di Bologna dell'Accademico Ascoso, stampato in Bologna nel 1755. Il pregio maggiore del Dalmasio fu l'avere insegnato dipignere e miniare a Santa Caterina di Bologna, come dice il conte Carlo Cesare Malvasia nella vita del Dalmasio, e il Baldinucci nella vita di detta Santa dec. 6. par. 3. sec. 3. a c. 112. Nota dell' Ediz. di Roma.

si vede scritto il nome suo con lettere grandi. Disegnò costui ragionevolmente, come si può vedere nel nostro libro, e insegnò l'arte a M. Galante da Bologna che disegnò poi molto meglio, come si può vedere nel detto libro in un ritratto dal vivo con abito corto e le maniche a gozzi (1).

Lippus me pinxit Memmi rem gratia tinxit.

Di che si vegga il Baldinucci dec. 3. del sec. 2. al cap. 34.

(\*) Già si disse di sopra che Simone e Lippo furono cognati; quegli figlio di Martino, e questi di Memmo, che diede una figlia per moglie a Simone. F. G. D.

Fuvvi eziandio un I ippo Vanni pittore parimente Sanese rammemorato dallo stesso Baldinucci dec. 7. del sec. 3. a c. 87. il qual Vanni nel medesimo chiostre dipinse una Nunziata nel 1372. come si raccoglie da questi due versi che quivi si leggono:

questo di cui scrive qui il Vasari la vita, e oltre quel Lippo Dalmasi nominato nella detta pagina. Poichè ci fu quel Lippo che il medesimo Vasari sopra a c. 135. fa fratello di Simone Memmi, e del quale quisi annovera l'opere di pittura da lui condotte a fine da per se, e altre in compagnia e col disegno di Simone. Vero è che non fu fratello di Simone, il quale, secondo l'Ugurgieri nelle Pompe Sanesi, non fu de' Memmi, ma figliuolo di Memmo, dove che Lippo fu figliuolo di Martino (\*). Questi nel chiostro di S. Domenico di Siena dipinse a fresco una Vergine col figliuolo e due Angioli che le presentano de' fiori, e con S. Pietro, S. Paolo, e S. Domenico, e sotto vi serisse questo verso:

Settantadue mille e trecent' anni Da Siena qui dipinse Lippo Vanni (\*)

Dalle lodi che dà qui il Vasari a Lippo Dalmasi e a M. Galante amendue pittori Bolognesi si comprende parimente essere stato a torto tacciato d'invidioso e di parziale. Nota dell' Ediz. di Roma.

(\*) Costui è il capo di lista nella serie degli Artefici Sanesi del xiv. secolo. Vedi le Lettere Sanesi t. 1, pag. 158. F. G. D.

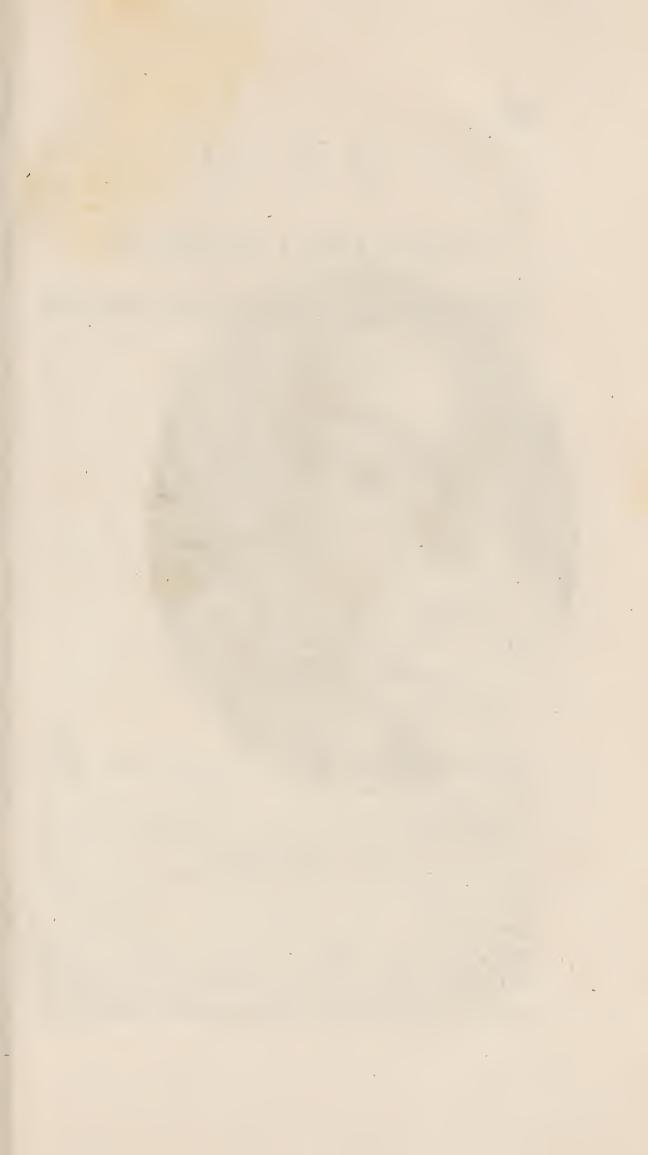



D. Lorenzo Monaco

# VITA

### DI DON LORENZO

MONACO DEGLI ANGELI DI FIRENZE
PITTORE.

A una persona buona e religiosa credo io che sia di gran contento il trovarsi alle mani qualche esercizio onorato o di lettere o di musica o di pittura o di altre liberali e meccaniche arti, che non siano biasimevoli, ma piuttosto di utile agli altri uomini e di giovamento; perciocche dopo i divini uffici si passa onoratamente il tempo col diletto che si piglia nelle dolci fatiche dei piacevoli esercizi. A che si

aggiugne che non solo è stimato e tenuto in pregio dagli altri, solo che invidiosi non siano e maligni, mentre che vive, ma che ancora è dopo la morte da tutti gli uomini onorato per l'opere e buon nome che di lui resta a coloro che rimangono. E nel vero chi dispensa il tempo in questa maniera, vive in quieta contemplazione e senza molestia alcuna di quegli stimoli ambiziosi, che negli scioperati ed oziosi, che per lo più sono ignoranti, con loro vergogna e danno quasi sempre si veggiono. E se pur avviene che un così fatto virtuoso da i maligni sia talora percosso, può tanto il valore della virtù, che il tempo ricuopre e sotterra la malignità de cattivi, ed il virtuoso ne secoli che succedono rimane sempre chiaro ed illustre (1). Don Lorenzo dunque pittore Fiorentino, essendo Monaco della Religione di Camaldoli e nel monasterio degli Angioli; il qual Monasterio ebbe il suo principio l'anno 1294. da Fra Guittone d'Arezzo dell' ordine e milizia della Vergine Madre

<sup>(1) »</sup> Questo avvenne in Fra Lorenzo degli Agnoli Fiorentino, il quale nella Religion sua Camaldolese » fece molte opere, e molto fu da essi stimato in vita; » et oggi dopo morte tengono i Frati negli Agnoli le » mani di esso come reliquie per memoria di lui ». Così prosiegue nella prima edizione, e pare vada piè unito il senso della introduzione con quello della storia, che nell'altra edizione sembra diviso e troncos F. G. D.

di Gesù Cristo, ovvero, come volgarmente erano i Religiosi di quell' ordine chiamati, de' Frati Gaudenti; attese ne' suoi primi anni con tanto studio al disegno ed alla pittura, che egli fu poi meritamente in quello esercizio fra i migliori dell' età sua annoverato. Le prime opere di questo Monaco pittore, il quale tenne la maniera di Taddeo Gaddi e degli altri suoi (1), furono nel suo Monasterio degli Angeli; dove oltre molte altre cose, dipinse la tavola dell'altar maggiore che ancor oggi nella loro Chiesa (2) si vede, la quale fu posta su finita del tutto, come per lettere scritte da basso nel fornimento si può vedere, l'anno 1413. Dipinse similmente D. Lorenzo in una tavola che era nel Monasterio di S. Benedetto del medesimo ordine di Gamaldoli fuor della porta a Pinti, il quale fu rovinato per l'as-

<sup>(</sup>t) » E degli altri Maestri, e fu diligentissima » persona; come appare ancora oggidì nella infinita » quantità di libri da esso miniati nel monastero di » detti Agnoli, et all' Eremo di Camaldoli, oltre le » molte tavole che egli fece in quel luogo colorite a » tempera ». Così nella prima edizione. Se non erro, quando fui vent' anni sono in quell' Eremo, parmi avere notata alcuna delle opere che vi fece D. Lorenzo. F. G. D.

<sup>(2)</sup> Questa Chiesa ha modernamente patito tali mutazioni, che non si conosce più qual era, essendo fizi fivoltata al contrario: Nota dell' Ediz. di Roma:

sedio di Firenze l'anno 1529, una coronazione di nostra Donna, siccome aveva anco fatto nella tavola della sua Chiesa degli Angeli: la quale tavola di S. Benedetto è oggi nel primo chiostro del detto Monasterio degli Angeli nella cappella degli Alberti a man ritta. In quel medesimo tempo, e forse prima, in Santa Trinità di Firenze dipinse a fresco la cappela degli Angeli Andinaballi aba in la e la tavola degli Ardinghelli che in quel tempo fu molto lodata, dove fece di naturale il ritratto di Dante e del Petrarca (1). In S. Pietro maggiore dipinse la cappella de' Fioravanti; ed in una cappella di S. Piero Scheraggio dipinse la tavola (2); e nella detta Chiesa di S. Trinità la cappella de'Bartolini. In S. Jacopo sopra Arno (3) si vede anco una tavola di sua mano molto ben lavorata e condotta con infinita diligenza, secondo la maniera di quei tempi. Similmente nella Certosa fuori di Firenze dipinse alcune cose

<sup>(1)</sup> Della tavola qui accennata di S. Pier Maggiore non si sa che cosa ne sia stato, come attesta il P. Richa nelle notizie di questa Chiesa. Vedi il tom. 1. 2 c. 142. della sua Opera. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> La tavola di S. Pietro Scheraggio è alla cappella de' Fioravanti, ed è rammentata dal suddetto Richa. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> Pur questa Chiesa al principio di questo secolo fu rifatta quasi di nuovo, salvo i fondamenti e i muri maestri. Nota dell' Ediz, di Roma.

con buona pratica, ed in S. Michele di Pisa Monasterio dell'ordine suo alcune tavole che sono ragionevoli. Ed in Firenze nella Chiesa de' Romiti pur di Camaldoli, che oggi essendo rovinata insieme col Monasterio, ha dilasciato solamente il nome a quella parte di là d'Arno, che dal nome di quel santo luogo si chiama Camaldoli, oltre a molte altre cose, fece un Crocifisso in tavola ed un S. Giovanni che furono tenuti bellissimi. Finalmente infermatosi d'una postema crudele (1) che lo tenne oppresso molti mesi, si morì d'anni 55. e fu da' suoi Monaci, come le sue virtù meritavano, onoratamente nel Capitolo del loro Monasterio sotterrato.

Capitolo del loro Monasterio sotterrato.

E perchè spesso, come la sperienza ne dimostra, da un solo germe col tempo, mediante lo studio ed ingegno degli uomini, ne sorgono molti, nel detto Monasterio degli Angeli, dove sempre per addietro attesero i Monaci alla pittura ed al disegno, non solo il detto Don Lorenzo fu eccellente in fra di loro, ma vi fiorirono ancora per lungo spazio di molti anni e prima e poi uomini eccellenti nelle cose del disegno. Onde non mi pare da passare in niun modo con

<sup>(1)</sup> Cagionata dall'appoggiare il petto, come dice il Vasari nella prima edizione a c. 216. Nota dell' Ed., di Roma.

silenzio un Don Jacopo Fiorentino che fu molto innanzi al detto Don Lorenzo, perciocchè come fu ottimo e costumatis-simo Religioso, così fu il miglior scritto-re di lettere grosse che fosse prima o sia stato poi non solo in Toscana, ma in tutta Europa, come chiaramente ne dimo-strano non solo i venti pezzi grandissimi di libri da coro che egli lasciò nel suo Monasterio, che sono i più belli quanto allo scritto e maggiori che siano forse in Italia, ma infiniti altri ancora che in Roma e in Venezia ed in molti altri luoghi si ritrovano, e massimamente in S. Michele ed in S. Mattia di Murano, Monasterio della sua religione Camaldolese. Per le quali opere meritò questo buon padre, molti e molti anni poi che fu passato a miglior vita, non pure che Don Paolo Orlandini Monaco dottissimo nel medesimo Monasterio lo celebrasse con molti versi Latini, ma che ancora fusse, com'è, la sua man destra con che scrisse i detti libri in un tabernacolo serbata con molta venerazione, insieme con quella d'un altro Monaco chiamato Don Silvestro, il quale non meno eccellentemente, per quanto portò la condizione di que' tempi, miniò i detti libri, che gli avesse scritti Don Jacopo. Ed io che molte volte gli ho veduti, resto maravigliato che fussero condotti con tanto disegno e con tanta diligenza in que' tempi, che tutte l'arti

del disegno erano poco meno che perdu-te: perciocchè furono l'opere di questi Monaci intorno agli anni di nostra salute 1350. o poco prima o poi, come in cia-scuno di detti libri si vede. Dicesi, ed ancora alcuni vecchi se ne ricordano, che quando Papa Leone X. venne a Firenze, egli volle vedere e molto ben con-siderare i detti libri, ricordandosi avergli udito molto lodare al Magnifico Loren-zo de' Medici suo padre, e che, poichè gli ebbe con attenzione guardati ed ammirati, mentre stavano tutti aperti sopra le prospere del coro, disse: Se fussero secondo la Chiesa Romana, e non, come sono, secondo l'ordine monastico ed uso di Camaldoli, ne vorremmo alcuni pezzi, dando giusta ricompensa ai Monaci, per S. Piero di Roma, dove già n'erano e forse ne sono due altri di mano de'medesimi Monaci molto belli. Sono nel medesimo Monasterio degli Angeli molti ricami antichi lavorati con molto bella maniera e con molto disegno dai padri antichi di quel luogo, mentre stavano in perpetua clausura con nome non di Monaci, ma di Romiti, senza uscir mai del Monasterio nella guisa che fanno le Suore e Monache de' tempi nostri, la quale clausura durò insino all' anno 1470. Ma per tornare a Don Lorenzo, insegnò costui a Francesco Fiorentino, il quale dopo la morte sua fece il tabernacolo che è in

sul canto di Santa Maria Novella in capo alla via della Scala per andare alla sala del Papa; e ad un altro discepolo che fu Pisano, il quale dipinse nella Chiesa di S. Francesco di Pisa alla cappella di Rutilio di Ser Baccio Maggiolini la nostra Donna, un S. Pietro, S. Giovanni Battista, S. Francesco, e S. Ranieri, con tre storie di figure piccole nella predella dell'altare. La qual opera, che fu fatta l'anno 1315. (1) per cosa lavorata a tempera fu tenuta ragionevole. Nel nostro libro de' disegni ho di mano di Don Lorenzo le virtù teologiche fatte di chiaroscuro, con buon disegno e bella graziosa maniera, intanto che sono peravventura miglio-ri, che i disegni di qualsivoglia altro maestro di que' tempi. Fu ragionevole dipintore ne' tempi di Don Lorenzo, Anto-nio Vite di Pistoja, il qual dipinse, oltre molte altre cose, come s'è detto nello Starnina, nel palazzo del Ceppo di Prato, la vita di Francesco di Marco, fondatore di quel luogo pio (2).

(2) Nella prima edizione così termina la vita di D. Lorenzo: » Fu pianto Fr. Lorenzo assai dai suoi

<sup>(1)</sup> Questo millesimo è errato, poichè poco sopra ha detto che un' opera di D. Lorenzo maestro di questo Francesco fu fatta nel 1413. cioè 99. anni dopo quella del suo scolare. Il Baldinucci dec. 3. della parte prima del sec. 5. a c. 95. dice, che questo Francesco fiorì nel 1425. Nota dell' Ediz. di Roma.

Monaci, e nella solita loro sepoltura pietosamente priposto; giudicandosi per la maggior parte per le buone qualità sue, che e fusse ito a vita migliore, come benefattore della sua religione, e come persona che del continovo visse nelle miserie di qua com grandissimo timore di non incorrere nell'offesa di Dio. Nè gli mancò dopo la morte chi lo onorasse con questo epitaffio »:

Egregie minio novit Laurentius uti,
Ornavit manibus qui loca plura suis.
Nunc pictura facit fama super aethera clarum
Atque animi eundem simplicitasque boni.

F. G. D.

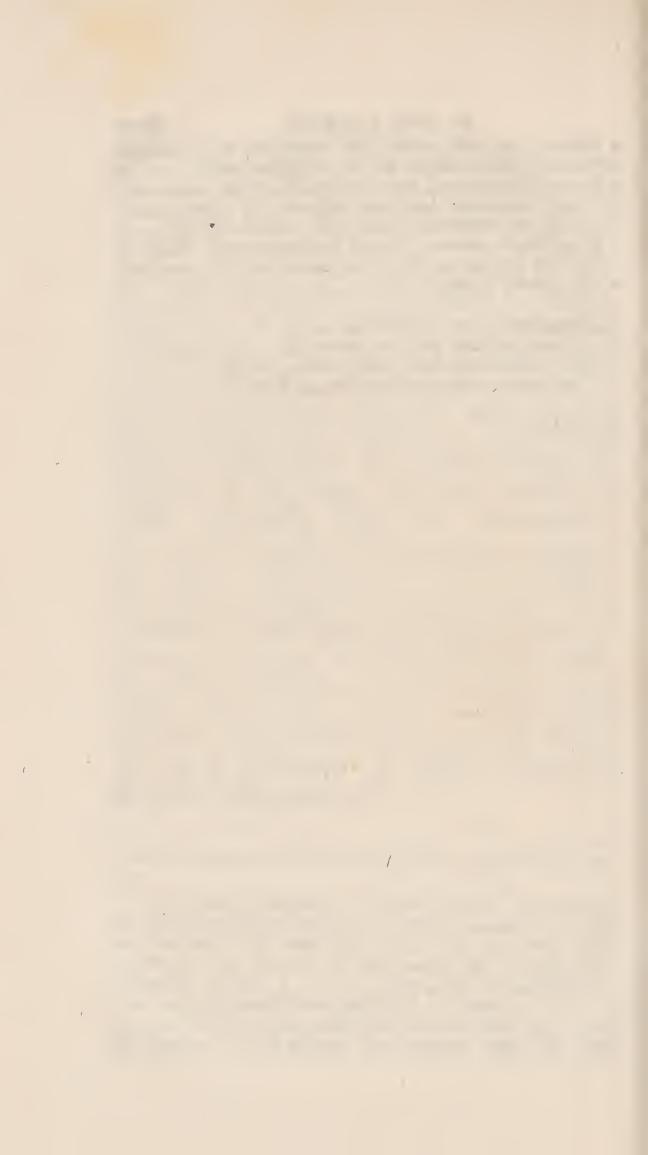





Taddeo Bartoli

# VITA

DI

# TADDEO BARTOLI

PITTORE SANESE.

Meritano quegli artefici, che per guadagnarsi nome si mettono a molte fatiche nella pittura, che l'opere loro siano poste, non in luogo oscuro e disonorato, onde siano da chi non intende più là che tanto biasimate, ma in parte che per la nobiltà del luogo, per i lumi, e per l'aria possano essere rettamente da ogni uno vedute e considerate; come è stata ed è ancora l'opera pubblica della cappella che Tad-

di Siena alla Signoria (1). Taddeo dunque nacque di Bartolo di maestro Fredi (2): il quale fu dipintore nell'età sua mediocre, e dipinse in S. Gimignano nella Pieve entrando a man sinistra, tutta la facciata d'istorie del Testamento Vecchio (3): nella quale opera, che in vero non fu molto buona, si legge ancor nel mezzo questo epitaffio: Ann. Dom. 1356. Bartolus magistri Fredi de Senis me pinxit. Nel qual tempo bisogna che Bartolo fusse giovane, perchè si vede in una tavola fatta pur da lui l'anno 1388. (4) in S. Agostino della

(1) Taddeo di Bartolo che il Vasari chiama Tad-deo Bartoli dipinse la cappella della Signoria nel 1407. come in essa si legge scritto. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2)</sup> Fredi nome abbreviato da Manfredi. Il Vasari lo chiama Taddeo Bartoli, e Taddeo di Bartolo di Fredi, che io credo la sua vera denominazione. Nella stampa prima fatta dal Torrentino è detto Sanese, e così lo dice il Baldinucci dec. 10. del sec. 2. a c. 109. e pare anche più verisimile; onde reputo essere errore scorso con infiniti altri nell'edizione de' Giunti l'averlo detto Fiorentino; e perciò si è corretto in questa nostra. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> Queste pitture sono andate a male, e accosto alla porta sembrano ritoccate da altra mano. F. G. D.

<sup>(4)</sup> M. Fredo ossia Manfredo fu pittore, benchè di poca fama, ne' primi anni del secolo xiv. Bartolo ossia Bartalo oppure Bartolommeo (trovandosi ne' tre modi riferiti nominato nelle carte di que' tempi) lo avanzò di poco. Taddeo di Bartolo superò di molto il padre e l'avo; siccome Domenico nipote di Taddeo fu superiore a tutti costoro. Lorenzo, e Andrea Bartoli furono anch' essi pittori. F. G. D.

medesima terra, entrando in Chiesa per la porta principale a man manca, dov'è la Circoncisione di nostro Signore con certi Santi, che egli ebbe molto miglior maniera così nel disegno, come nel colorito, perciocchè vi sono alcune teste assai belle, sebbene i piedi di quelle figure sono della maniera antica (1). Ed in somma si veg-giono molte altre opere di mano di Bartolo per que paesi. Ma per tornare a Taddeo, essendogli data a fare nella sua patria, come si è detto, la cappella del pa-lazzo della Signoria, come al miglior maestro di que' tempi, ella fu da lui con tanta diligenza lavorata, e rispetto al luogo tanto onorata, e per sì fatta maniera dalla Signoria guiderdonata, che Taddeo n'accrebbe di molto la gloria e la fama sua (2); onde non solamente fece poi con suo molto onore ed utile grandissimo molte tavole nella sua patria; ma fu chiamato con gran

<sup>(1)</sup> Nella medesima Chiesa dipinse in una tavola la strage degli Innocenti, sforzandosi di ornare il quadro con introdurvi dell'architettura: sotto ci scrisse: » Bartholus magistri Fredi Senensis pinxit hoc opus » anni Domini MCCCLVIII. ». F. G. D.

<sup>(2)</sup> Queste pitture sono per i muri della cappella di Palazzo e nell'atrio di essa, e sono ben conservate, come lo sono le altre anche più antiche con grande onore dei Sanesi. Sotto l'arco si vede espressa Roma colle immagini di Giove, Marte, Apollo, e Pallade, e d'intorno all'ingresso della cappella di Aristotilo, Cesare, Pompeo, Cicerone, Catone, Curio Dentato, e Scipione Nasica, Furio Canullo, e dell'Africano con dei motti in versi latini, esprimenti le prodezze loro;

favore e dimandato alla Signoria di Siena da Francesco da Carrara Signor di Padoa, perchè andasse, come fece, a fare alcune cose in quella nobilissima città: dove nella Rena particolarmente, e nel Santo lavorò alcune tavole ed altre cose con mol-

- » Specchiatevi in costor voi che reggete
- » Se volete regnar mille e mille anni
- » Siccome fece il gran Popol di Marte
- » El quale avendo del Mondo vittoria
- » Poichè infra lor si fur dentro partiti
- » Perdè la libertade in ogni parte ».

Nella volta della cappella sono espressi alcuni Sacri Eroi, come Giuda Macabeo ed altri con alcuni Profeti ed Angeli. Nelle pareti di quella si vedono alcune storie della Beatissima Vergine; cioè quando ella dice l'ultimo addio agli Apostoli, e poi da questi portata al sepolcro, e finalmente da gli Angeli Assunta in Cielo. Sono anche da osservarsi le tarsie delle residenze di detta cappella fatte col disegno di Taddeo ed esprimenti in varie storie gli articoli di nostra Santa Fede. Taddeo mostrò in queste opere un' immaginazione feconda e bizzarra: per esempio attaccò i cavalli di Marte alle ruote del carro, e pare che la sferza del Condottiero degli eserciti minacci Giove di sopra espresso. Il S. Cristofano è la figura meglio disegnata e colorita meglio dell'altre che sono un po' troppo dure. Ad ogni modo Taddeo se ne compiacque, non meno di que' Signori che gliele ordinarono: e a piè dell'arco sopra il capitello dell'atrio sopra nominato ne lasciò memoria con questa iscrizione: Thadeus Bartoli de Senis pinxit istam Capellam MCCCCVII. cum figura S. Xphori et cum istis aliis figuris 1414.: dalla quale si rileva a un di presso il tempo che vi spese nel terminarla. F. G. D.

e in mezzo in una lunga cartella si leggono quindici versi volgari:

ta diligenza e con suo molto onore e soddisfazione di quel signore e di tutta la città (1). Tornato poi in Toscana, lavorò in S. Gimignano una tavola a tempera che tiene della maniera d'Ugolino Sanese, la qual tavola è oggi dietro all'altar maggiore della Pieve e guarda il coro de' Preti. Dopo andato a Siena, non vi dimorò molto, che da uno de' Lanfranchi operajo del Duomo fu chiamato a Pisa; dove trasferitosi, fece nella cappella della Nunziata a fresco quando la Madonna saglie i gradi del Tempio, dove in capo il Sacerdote l'aspetta in pontificale molto pulitamente; nel volto del quale Sacerdote ritrasse il detto operajo, ed appresso a quello se stesso. Finito questo lavoro, il

<sup>(1)</sup> Nella cappella di S. Felice, che è nella Chiesa del Santo in Padova, osservai delle pitture a fresco, le quali, per quanto se ne può giudicare dopo che sono state ritoccate, sembrano di quelle che Taddeo fece in detta città di commissione del Iodato Signore. Il Vasari dice assai bene, che Taddeo dipinse sul fare di Ugolino; poichè il padre suo ed egli probabilmente ancora si attennero alla maniera più antica della scuola Sanese, che fu di Guidone, il quale, come si disse, fiorì nei primi anni del secolo x i i . Nelle pitture che egli fece nel Campo Santo di Pisa, e precisamente in quella dell'Incoronazione si vede un nobile edifizio che molto somiglia il Duomo d'Orvieto e quello di Siena. Il Canonico Totti in un suo MS. afferma che Taddeo ci dipinse ancora l'adorazione de' Magi e l'Annunziata; ma la cosa è dubbiosa; certo è che la storia dell'Incoronazione da esso fatta in detto luogo ha sofferto assai. F. G. D.

medesimo operajo gli fece dipignere in Campo Santo sopra la cappella una nostra Donna incoronata da Gesú Cristo con molti Angeli in attitudini bellissime e molto ben coloriti. Fece similmente Taddeo per la cappella della sagrestia di San Francesco di Pisa in una tavola dipinta a tempera una nostra Donna ed alcuni Santi, mettendovi il nome suo e l'anno ch'ella fu dipinta, che fu l'anno 1394. E intorno a questi medesimi tempi lavorò in Volterra certe tavole a tempera, ed in Monte Oliveto una tavola, e nel muro un inferno a fresco, nel quale seguì l'invenzione di Dante, quanto attiene alla divisione de' peccati e forma delle pene; ma nel sito o non seppe o non potette o non volle imitarlo (1). Mandò ancora in Arezzo una tavola che è in S. Agostino dove ritrasse Papa Gregorio XI. (2), cioè quello che

(2) La tavola col ritratto di Gregorio XI, non si sa

dove sia di presente. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> Questa pittura probabilmente non esiste più, avendo io fatto indarno premurose ricerche, quando, saranno dieci anni, fui in quel santo luogo. È probabile che Taddeo non volesse imitare Dante servilmente per l'antica ruggine de Sanesi contro de Fiorentini. In fatti in alcune storie di tale soggetto dipinto dal Lorenzetti, e che notai nel museo dell'Amico Ciaccheri ricco di tali opere patrie, osservansi delle notabili variazioni, le quali certamente non derivano dal non aver egli saputo o potuto imitar Dante nelle sue bolge ec., essendo ciò non molto difficile facendolo nel modo tenuto da Giotto e dall' Orgagna. F. G. D.

dopo essere stata la Corte tante diecine d'anni in Francia, la ritornò in Italia. Dopo queste opere ritornatosene a Siena, non vi fece molto lunga stanza; perchè fu chiamato a lavorare a Perugia nella Chiesa di S. Domenico, dove nella cappella di S. Caterina dipinse a fresco tutta la vita di essa Santa, ed in S. Francesco accanto alla porta della sagrestia alcune figure, le quali ancorchè oggi poco si discernano, sono conosciute per di mano di Taddeo, avendo egli tenuto sempre una maniera medesima. Seguendo poco poi la morte di Biroldo signor di Perugia (1), che fu ammazzato l'anno 1398., si ritornò Taddeo a Siena, dove lavorando continuamente, attese in modo agli studi dell'arte per farsi valent' uomo, che si può affermare, se forse non segui l'intento suo, che certo non fu per difetto o negligenza che mettesse nel fare, ma sibbene per indisposizione d'un male oppilativo che l'assassinò di maniera, che non potette conseguire pienamente il suo desiderio. Mori Taddeo (2), avendo insegnato l'arte a un

(2) Taddeo Bartoli morì in Siena, e gli su fatta la

seguente memoria:

<sup>(1)</sup> L'Ammirato Istorico Fiorentino lib. 16. a c. 8718 lo chiama Biordo. Nota dell' Ediz. di Roma.

Thad laeus Bartholi Senensis hic situs est, cum pingendi artificio quod ipse mitissimis et humanissimis moribus, tum suavitate ingenii quam operibus summo studio elabora-

suo nipote chiamato Domenico, d'anni 59.: e le pitture sue furono intorno agli anni di nostra salute 1410. Lasciò dunque, come si è detto, Domenico Bartoli suo nipote e discepolo, che attendendo all'arte della pittura, dipinse con maggiore e migliore pratica; e nelle storie che fece mostrò molto più copiosità, variandole in diverse cose, che non aveva fatto il Zio. Sono nel pellegrinajo dello Spedale grande di Siena due storie grandi lavorate in fresco da Domenico, dove e prospettive ed altri ornamenti si veggiono assai ingegno-samente composti (1). Dicesi essere stato Domenico modesto e gentile, e d'una singolare amorevolezza e liberalissima cortesia; e che ciò non fece manco onore al nome suo, che l'arte stessa della pittura. Furono l'opere di costui intorno agli anni del Signore 1436. e l'ultime furono in S. Trinità di Firenze una tavola dentrovi

tis et plane perfectis exornaverat, immortalitate dignissimus.
Nota dell' Ediz. di Roma.

sono più di due, e rappresentano i pietosi uffizi prestati a diversi languenti, espressi con molta naturalezza, massimamente quel Religioso di S. Domenico che assiste ad un infermo, e alcune parti del nudo con fregi ed ornati di architettura non infelici. Vi si legge il nome dell' artefice e l'anno delle sue opere in questo modo: Dominicus Bartoli de Senis me pinxit anno Dom. MCCCCXXXXX. Vedi il tom. II. delle Lettere Sanesi pag. 114. ec. F. G. D.

la Nunziata, e nella Chiesa del Carmine

la tavola dell'altar maggiore (1).

Fu ne' medesimi tempi e quasi della medesima maniera, ma fece più chiaro il colorito e le figure più basse, Alvaro di Piero di Portogallo, che in Volterra fece più tavole, e in S. Antonio di Pisa n'è una, e in altri luoghi altre, che per non essere di molta eccellenza non occorre farne altra memoria. Nel nostro libro è una carta disegnata da Taddeo molto praticamente, nella quale è un Cristo e due Angeli.

<sup>(1)</sup> Questa tavola non si vede più essendo statatolta via. Il Baldinucci dec. 3. par. 1. del sec. 5. c. 86. non dice essere questa tavola fatta per l'altar maggiore, ma esserle stato dato luogo sopra un altare della Chiesa del Carmine; e non sapendo quel ch'ella rappresentasse, può essere che per anco esista.

Fuvvi anche un Bartolo Gioggi dipintore più antico di questo, cioè del tempo di Giotto e di Buffalmacco, del qual Bartolo racconta una novella Franco Sacchetti che è la 170. È nel libro della Compagnia de'
pittori si trova notato un Taddeo di Bartolo Giorgi,
ma forse si dee leggere Gioggi, ed è scambiamento
catto da chi scrisse. Nota dell' Ediz, di Roma.

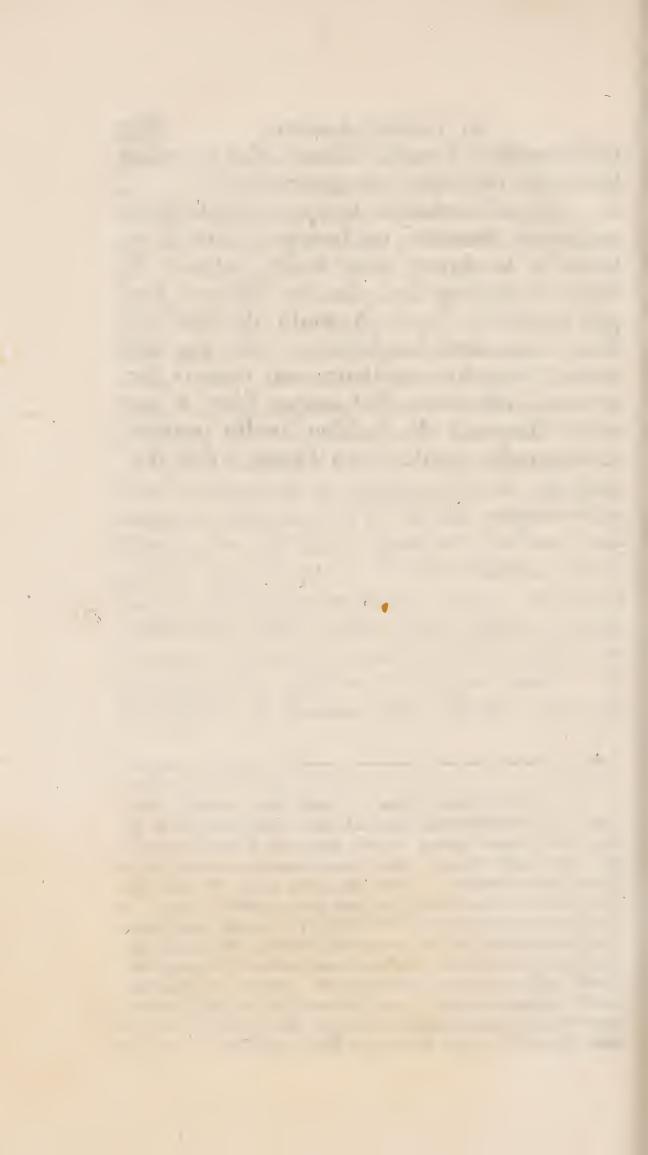





Lorenzo di Bicci

## VITA

DI

### LORENZO DI BICCI

PITTORE FIORENTINO.

Quando gli uomini che sono eccellenti in un qualsivoglia onorato esercizio accompagnano la virtù dell' operare con la gentilezza de' costumi e delle buone creanze, e particolarmente con la cortesia, servendo chiunque ha bisogno dell' opera loro presto e volentieri, eglino senza alcun fallo conseguono con molta lode loro e con utile tutto quello che si può in un certo modo in questo mondo desiderare; come fece Lorenzo di Bicci pittore Fioren-

tino, il quale essendo nato in Firenze (1) l'anno 1400. quando appunto l'Italia cominciava essere travagliata dalle guerre che poco appresso la condussono a mal termine, fu quasi nella puerizia in bonis-simo credito; perciocchè avendo sotto la disciplina paterna i buoni costumi e da Spinello pittore apparato l'arte della pittura, ebbe sempre nome non solo di eccellente pittore, ma di cortesissimo e onorato valent' uomo. Avendo dunque Lorenzo così giovinetto fatto alcune opere a fresco in Firenze e fuora per addestrarsi, Giovanni di Bicci de' Medici veduta la buona maniera sua, gli fece dipigner nella sala della casa vecchia de' Medici, che poi restò a Lorenzo fratel carnale di Cosimo vecchio, murato che fu il palazzo grande (2), tutti quegli uomini famosi che an-

<sup>(1)</sup> Qui pure si trova uno de'soliti sbagli nel numero degli anni, perchè Lorenzo nacque molto avanti al 1400, poichè nel libro delle Prestanze della Camera fiscale è tassato nel 1375, e ne'libri dell'Opera di S. Maria del Fiore è un pagamento fatto al medesimo nel 1370, per alcune pitture, e da un protocollo dell'archivio si raccoglie che nel 1398, aveva moglie. Oltre di che essendo stato scolare di Spinello, questi morì appunto nel 1400. (V. il Baldinucci dec. 8, del sec. 2, a c. 97, e 98, e dec. 1, della part. 1, del sec. 3, a c. 5.); il quale Spinello nacque nel 1328. Oltre questo, nel libro originale della Compagnia de'pittori si trova che Lorenzo di Bicci fu ammesso in detta Compagnia nel 1409. Nota dell' Ediz, di Roma.

(2) Questo è il palazzo degli Ughi contiguo a quel-

cor oggi assai ben conservati vi si veggono. La quale opera finita, perchè Lorenzo di Bicci desiderava, come ancor fanno i medici che si esperimentano nell'arte loro sopra la pelle de' poveri uomini di contado, esercitarsi ne' suoi studi della pittura, dove le cose non sono cosí minutamente considerate, per qualche tempo accettò tutte l'opere che gli vennono per le mani; onde fuor della porta a S. Friano dipinse al ponte a Scandicci un tabernacolo nella maniera che ancor oggi si vede, e a Cerbaja sotto un portico dipinse in una facciata, in compagnia d'una nostra Donna, molti Santi assai acconciamente. Essendogli poi dalla famiglia de' Martini fatta allogazione d'una cappella in S. Marco di Firenze, fece nelle facciate a fresco molte storie della Madonna, e nella tavola essa Vergine in mezzo a molti Santi, e nella medesima Chiesa sopra la cappella di S. Giovanni Evangelista della fami-glia de' Landi dipinse a fresco un Agnolo Raffaello e Tobia (1). E poi l'anno 1418. per Ricciardo di Messer Niccolò Spinello fece nella facciata del convento di S. Croce in su la piazza in una storia grande a

lo, che poi comprarono i sigg. Marchesi Riccardi. No-ta dell' Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> Tutte queste pitture fatte in S. Marco sono state tolte via nel rifar la Chiesa. V. le note al Riposo del Borghini a c. 245. Nota dell' Ediz. di Roma.

fresco un S. Tommaso che cerca la piaga a Gesù Cristo, e appresso ed intorno a lui tutti gli altri Apostoli che riverenti e inginocchioni stanno a veder cotal caso. Ed appresso alla detta storia fece similmente a fresco un S. Cristofano (1) alto braccia dodici e mezzo che è cosa rara (2), perchè insino allora, eccetto il S. Cristofano di Buffalmacco, non era stata veduta la maggior figura, nè per cosa grande (sebbene non è di buona maniera) la più ragionevole e più proporzionata immagine di quella in tutte le sue parti; senza che l'una e l'altra di queste pitture furono lavorate con tanta pratica, che ancorchè siano state all' aria molti anni e percosse dalle piogge e dalla tempesta per esser volte a tramontana, non hanno mai perduta la vivezza de' colori, nè sono rimase in alcuna parte offese. Fece ancora dentro la porta che è in mezzo di queste figure, chiamata la porta del Martello, il medesi-

<sup>(1)</sup> Questo è in essere, e l'altre pitture fatte nello stesso luogo, ma hanno alquanto patito. Nota dell' Ed. di Roma.

<sup>(2)</sup> Il Vasari quando scriveva tal cosa non ebbe presente alla memoria il S. Cristofano di Taddeo Bartoli, che egli circa il 1414, come si disse nella nota alle sue pitture, fece nell'atrio della cappella nel palazzo della Signoria di Siena, alla quale figura non solamente quella simile di Buffalmacco, ma la posteriore di Lorenzo di Bicci sono inferiori nel disegno e nel colorito. F. G. D.

mo Lorenzo a richiesta del detto Ricciardo e del Guardiano del convento un Crocifisso con molte figure, e nelle facciate intorno la confermazione della regola di S. Francesco fatta da Papa Onerio, ed appresso il martirio di alcuni Frati di quell'Ordine che andarono a predicare la fede fra i Saracini. Negli archi e nelle volte fece alcuni Re di Francia Frati e divoti di S. Francesco, e gli ritrasse di naturale, e così molti uomini dotti di quell' Ordine e segnalati per dignità, cioè Vescovi, Cardinali, e Papi. In fra i quali sono ritratti di naturale in due tondi delle volte Papa Niccola IV. e Alessandro V. Alle quali tutte figure, ancorchè facesse Lorenzo gli abiti bigi, gli variò nondimeno per la buona pratica che egli aveva nel lavorare, di maniera che tutti sono fra loro differenti, alcuni pendono in rossigno, altri in azzurro, altri sono scuri, ed altri più chiari; ed insomma sono tutti varj e degni di considerazione: e quello che è più, si dice che fece quest' opera con tanta facilità e prestezza, che facendolo una volta chiamare il guardiano che gli faceva le spese a desinare, quando appunto aveva fatto l'intonaco per una figura, e cominciatala, egli rispose: Fate le scodelle, ch' io faccio questa figura e vengo. Onde a gran ragione si dice che Lorenzo ebbe tanta velocità nelle mani, tanta pratica ne' colori, e fu tanto risoluto, che più non fu niun altro giam-

mai (1). È di mano di costui il tabernacolo in fresco che è in sul canto delle monache di Foligno, e la Madonna e alcuni Santi che sono sopra la porta della Chiesa di quel monasterio, fra i quali è un S. Francesco che sposa la povertà. Dipinse anco nella Chiesa di Camaldoli di Firenze per la compagnia de' martiri alcune storie del martirio di alcuni Santi, e nella Chiesa due cappelle che mettono in mezzo la mag-giore. È perchè queste pitture piacquero assai a tutta la città universalmente, gli fu, dopo che l'ebbe finite, data a dipignere nel Carmine dalla famiglia de' Salvestrini, la quale è oggi quasi spenta, non essendone ch'io sappia altri che un Frate degli Angeli di Firenze chiamato Fra Nemesio buono e costumato Religioso, una facciata della Chiesa del Carmine; dove egli fece i martiri, quando essendo condannati alla morte, sono spogliati nudi e fatti camminare scalzi sopra triboli seminati dai ministri de' Tiranni, mentre andavano a esser posti in croce, siccome più in alto si veggiono esser posti in varie e

<sup>(1)</sup> Per verità quelle pitture sufficientemente conservate mostrano la mano pronta e sicura dell' artefice, a segno che a me non riuscì notarci una pennellata in fallo e ripetuta, come in altre pitture di que' tempi al riscontro del lume si scorge; la qual cosa difforma le pitture, come fanno le magagne alle persone. F. G. D.

stravaganti attitudini. In quest'opera, la quale fu la maggiore che fosse stata fatta insino allora, si vede fatto, secondo il sapere di que'tempi, ogni cosa con molta pratica e disegno; essendo tutta piena di quegli affetti, che fa diversamente far la natura a coloro, che con violenza sono fatti morire. Onde io non mi maraviglio se molti valentuomini si sono saputi servir d'alcune cose, che in questa pittura si veggiono. Fece dopo queste nella medesima Chiesa molte altre figure, e particolarmente nel tramezzo due cappelle. E ne' medesimi tempi il tabernacolo del canto alla Cuculia, e quello che è nella via de' Martelli nella facciata delle case, e sopra la porta del Martello di Santo Spirito in fresco un S. Agostino che porge a' suoi Frati la regola. In S. Trinità (1) dipinse a fresco la vita di S. Giovanni Gualberto nella cappella di Neri Compagni. E nella cappella maggiore di S. Lucia nella via de' Bardi alcune storie in fresco della vita di quella Santa per Niccolò da Uzzano, che vi fu da lui ritratto da naturale insieme con alcuni altri cittadini. Il quale Niccolò col parere e modello di Lorenzo

<sup>(1)</sup> Le pitture della facciata del Carmine e l'altre dopo nominate non son più in essere, e di quelle di S. Trinità ci è la tavola, e all'altre è stato dato di bianco. Nota dell' Ediz. di Roma.

murò vicino a detta Chiesa il suo palazzo, e il magnifico principio per una Sapienza, ovvero Studio fra il convento de' Servi e quello di S. Marco, cioè dove sono oggi i lioni. La quale opera veramente lodevo-lissima, e piuttosto da magnanimo Princi-pe, che da privato cittadino non ebbe il suo fine; perchè i danari, che in grandissima somma Niccolò lasciò in sul monte di Firenze per la fabbrica e per l'entrata di quello Studio, furono in alcune guerre o altri bisogni della città consumati da i Fiorentini. E sebbene non potrà mai la fortuna oscurare la memoria e la grandezza dell'animo di Niccolò da Uzzano, non è però che l'universale dal non si essere finita quest'opera non riceva danno grandissimo. Laonde chi desidera giovare in simili modi al mondo e lasciare di se onorata memoria, faccia da se mentre ha vita, e non si fidi'della fede de' posteri e degli eredi, perchè rade volte si vede avere avuto effetto interamente cosa che si sia lasciata, perchè si faccia dai successori. Ma tornando a Lorenzo, egli dipinse, oltre quello che si è detto, in sul ponte Rubaconte a fresco in un tabernacolo una nostra Donna e certi Santi che furono ragionevoli. Nè molto dopo, essendo Ser Michele di Frosino Spedalingo di S. Maria Nuova di Firenze, il quale Spedale ebbe principio da Folco Portinari cittadino Fiorentino, egli deliberò, siccome erano cre-

DI LORENZO DI BICCI. sciute le facoltà dello Spedale, che così fusse cresciuta la sua Chiesa dedicata a S. Egidio, che allora era fuor di Firenze e piccola affatto. Onde presone consiglio da Lorenzo di Bicci suo amicissimo, cominciò a dì 5. di Settembre l'anno 1418. la nuova Chiesa, la quale fu in un anno finità nel modo che ella sta oggi, e poi consegrata solennemente da Papa Martino V. a richiesta di detto Ser Michele, che fu ottavo Spedalingo, e degli uomini della famiglia de' Portinari. La quale sagrazione dipinse poi Lorenzo, come volle Ser Michele, nella facciata di quella Chiesa, ritraendovi di naturale quel Papa ed alcuni Cardinali; la quale opera, come cosa nuova e bella, fu allora molto lodata (1). Onde meritò di essere il primo che dipignesse nella principale Chiesa della sua città, cioè in S. Maria del Fiore, dove setto le finestre di ciascuna cappella dipinse quel Santo al quale ell'è intitolata, e nei pilastri poi e per la Chiesa i dodici Apostoli con le croci della consegrazione, essendo quel tempio stato solen-nissimamente quello stesso anno consegrato da Papa Eugenio IV. Veneziano. Nella medesima Chiesa gli fecero dipignere gli

<sup>(1)</sup> Questa pittura è ancora in essere e ben conservata, e così i detti Santi, ma non gli Apostoli. Nete dell' Ediz. di Roma.

operaj per ordine del pubblico nel muro a fresco un deposito finto di marmo per memoria del Cardinale de' Corsini (1) che ivi è sopra la cassa ritratto di naturale. E sopra quello un altro simile per memoria di Messer Luigi Marsili famosissimo Teologo, il quale andò Ambasciatore con Messer Luigi Guicciardini e messer Guccio di Gino onoratissimi cavalieri al Duca d'Angiò. Fu poi Loreuzo (2) condotto in Arezzo da D. Laurentino abate di S. Bernardo Monasterio dell'ordine di Monte Oliveto, dove dipinse per M. Carlo Marsuppini (3) a fresco l'istoria della vita di S. Bernardo nella cappella maggiore. Ma volendo poi dipignere nel chiostro del convento la vita di S. Benedetto, poi, dico, che egli avesse per Francesco vecchio de' Bacci dipinta la maggiore cappella della Chiesa di S. Francesco, dove fece solo la volta e mezzo l'arco, s'ammalò di male

<sup>(1)</sup> Il Cardinal Pietro Corsini creato Cardinale nel 1369, e morto nel 1405, in Avignone, il cui corpo fu, secondo che dice il Migliore a c. 21, della sua Firenze illustrata, trasferito a Firenze. Lo stesso narra la sua vita, e dice che fu vicino ad essere Papa, avendolo anche raccomandato la Repubblica Fiorentina ai Cardinali del Conclave. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(2:</sup> Tutte queste pitture di Lorenzo, e quelle infelici di Marco da Montepulciano, nominate pochi versi dopo, si mantengono. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(3)</sup> Dotto e celebre segretario della Repubblica Fiorentina. e lume principalissimo di Arezzo sua patria, il quale morì nel 1453. Nota dell' Ediz. di Firenze.

di petto. Perchè facendosi portare a Firen-ze, lasciò che Marco da Montepulciano suo discepolo col discepolo col discepolo. suo discepolo col disegno, che aveva egli fatto e lasciato a D. Laurentino, facesse nel detto chiostro le storie della vita di S. Benedetto, il che fece Marco, come seppe il meglio, e diede finita l'anno 1448. a dì 24. d'Aprile tutta l'opera di chiaroscuro, come si vede esservi scritto di sua mano con versi e parole che non sono men goffi, che siano le pitture (1). Tornato Lorenzo alla patria, risanato che fu, nella medesima facciata del convento di S. Croce, dove aveva fatto il S. Cristofano, dipinse l'assunzione di nostra Donna in Cielo circondata da un coro di Angeli, ed a basso un S. Tommaso che riceve la cintola, nel far la quale opera per esser Lorenzo malaticcio si fece ajutare a Donatello (2) allora giovanetto, onde con sì

<sup>(1)</sup> Le pitture di Lorenzo di Bicci qui mentovate nella cappella maggiore ossia coro della Chiesa di S. Bernardo d'Arezzo esistono tuttora. Veggonsi parimente le di lui pitture nella volta ed arco della cappella maggiore ossia coro della Chiesa di S. Francesco per Francesco vecchio de' Bacci. Nel Chiostro poi del Monasterio di S. Bernardo esistono pure le cattive pitture all' intorno di Marco da Montepulciano in parte poco conservate. Nota dell' Ediz. di Firenze.

<sup>(2)</sup> Donatello a quell'anno doveva essere maggiore dell'età che compete ai giovanetti. Sotto il di 10. di Febbrajo 1423. egli fu invitato a fare la statua di S. Gio. Battista in Orvieto: » Scientes virum virtuosum » M. Donatum de Florentia intagliatorem figurarum,

fatto ajuto fu finita di sorte? anno 1450. che io credo ch' ella sia la miglior opera e per disegno e per colorito, che mai fa-cesse Lorenzo: il quale non molto dopo essendo vecchio e affaticato, si morì (1) d' età di 60. anni in circa, lasciando due figliuoli che attesero alla pittura; l'uno de' quali che ebbe nome Bicci (2) gli die-de ajuto in fare molti lavori, l'altro che fu chiamato Neri ritrasse suo padre e se stesso nella cappella de' Lenzi in Ognissanti in due tondi con lettere interno che dicono il nome dell'uno e dell'altro. Nella quale cappella de' Lenzi facendo il medesimo alcune storie della nostra Donna, s'ingegnò di contraffare molti abiti di quei tempi, così di maschi come di femmine, e nella cappella fece la tavola a tempera. Parimenti nella badía di S. Felice in piazza di Firenze dell' ordine di Camaldoli fece alcune tavole, e una all'altar maggiore di S. Michele (3) d'Arez-

(i) Credo anche qui errore, e che Lorenzo cam-

passe molti anni di più. Nota dell' Ediz. di Roma

<sup>»</sup> Magistrum lapidum, atque intagliatorem figurarum in » ligno, et eximium magistrum omnium trajectorum etc. ». Vedi il Documento 64. della Storia del Duomo di Orvieto a pag. 299. F. G. D.

<sup>(2)</sup> Questo Bicci cessò di vivere il di 6. Maggio del 1452, come appare al libro dei morti dei Padri del Carmine, dove fu seppellito. Nota dell' Ediz, di Roma.

<sup>(3)</sup> La tavola di S. Michele è in buono stato. Vi è scritto: Hoc opus fecit sieri Dominus Joannes de Parting

zo del medesimo ordine; e fuor d'Arezzo

a S. Maria delle Grazie nella Chiesa di S. Bernardino una Madonna che ha sotto il manto il popolo d'Arezzo, e da un lato quel S. Bernardino inginocchioni con una croce di legno in mano, siccome costumava di portare, quando andava per Arezzo predicando, e dall'altro lato e d'intorno S. Niccolò e S. Michelagnolo. E nella predella sono dipinte storie de'fatti di detto S. Bernardino (1) e de' miracoli che fece, e particolarmente in quel luogo. Il medesimo Neri fece in S. Romolo di Firenze la tavola dell'altar maggiore, e in S. Trinità nella cappella degli Spini la vita di S. Giovanni Gualberto a fresco, e la tavola a tempera che è sopra l'altare. Dalle quali opere si conosce che se Neri fusse vi-

DI LORENZO DI BICCI.

Abbas hujus Abbatiae. Anni Domini MCCCCLXVI. Nota dell' Ediz. di Roma.

<sup>(1)</sup> La detta tavola dell'altar maggiore di S. Michele di Arezzo, oggi semplice Parrocchia di padronato dell'Abate Camaldolese di S. Maria in gradi di detta città, si conserva in buono stato; e sotto di essa sono queste parole: Hoc opus secit sieri Dominus Joannes de Partina Abbas hujus Abbatiae Anni Domini MCCCCLXVI. Similmente esiste fuor di Arezzo a Santa Maria delle Grazie, oggi convento de' l'eresiani, nella Chiesa di S. Bernardino da Siena l'altra tavola qui descritta, soito di cui sono queste parole: Hoc opus secit fieri Michael Angelus Papit Magistri Francisci de Ascherellis de Aretio pro remedio anime sue et suorum Anni Domini MCCCCLYI, die VIII. mensis Martii. Nota dell' Ediz, di Firenze.

342 VITA
vuto e non mortosi d'età di 36. anni, egli
avrebbe fatto molte più opere e migliori,
che non fece Lorenzo suo padre (1); il
quale essendo stato l'ultimo de' maestri

della maniera vecchia di Giotto, sarà an-

co la sua vita l'ultima di questo Tomo, il quale con l'ajuto di Dio benedetto ave-

mo condotto a fine.

<sup>(1)</sup> Nella prima edizione si legge: » Ma Lorenzo divenuto già vecchio nell' età di 61. anni ammalò di male di febbre ordinario; e appoco appoco si consumò, desiderando pure di ritornare ad Arezzo a finire l'opera da lui cominciata. La quale dopo la morte di Lorenzo finì Pietro dal Borgo a San Sepolero. » Fu dopo che spirò da Bicci e da Neri pianto, ed in mine con infiniti sospiri a la sepoltura accompagnato, e dolse la morte sua universalmente a tutti gli aminici. Nè mancò chi di poi lo onorasse di quest' epitafio »: Laur. Biccio Pictori antiquor. artificio et elegantiae simillimo ac prope pari Biccius et Nerius filii et artis et pietatis ergo posuer. F. G. D.

# INDICE

## DELLE VITE DE' PITTORI, SCULTORI,

#### E ARCHITETTI

Contenute in questo terzo Volume.

| D   | ita di Agostino ed Agnolo Scul-                       |     |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|
| •   | tori ed Architetti Sanesi. pag.                       | 3   |
| •   | di Stefano Pittore Fiorentino,<br>e d'Ugolino Sanese. | 25  |
| - A | di Pietro Laurati Pittore Sanese.                     | 39  |
| • • | di Andrea Pisano Scultore ed<br>Architetto.           | 40  |
|     | di Buonamico Buffalmacco Pit-                         | 49  |
|     | tore Fiorentino. di Ambrogio Lorenzetti Pittore       | 69  |
| •   | Sanese.                                               | 103 |

| 344           |                                                                     |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|
|               | di Pietro Cavallini Pittore Ro-                                     |      |
|               | mano.                                                               | III  |
| ,a •          | mano. di Simone e Lippo Memmi Pit- tori Sanesi.                     |      |
|               | tori Sanesi.                                                        | 123  |
| • •           | di Taddeo Gaddi Pittore Fioren-                                     | 1 17 |
|               | tino.                                                               | 145  |
| • •           | di Andrea di Cione Orgagna Pit-<br>rore, Scultore e Architetto Fio- |      |
|               | rore, Scultore e Architetto Fio-                                    |      |
|               | rentino.                                                            | 167  |
| • •           | di Tommaso detto Giottino Pit-                                      | 0    |
|               | tore Fiorentino.                                                    | 193  |
| e #           | di Giovanni da Ponte Pittore                                        |      |
|               | Fiorentino.                                                         | 207  |
| <b>a</b> •, • | di Agnolo Gaddi Pittore Fio-                                        | - 2  |
|               | rentino.                                                            | 213  |
| • •           | del Berna Pittore Sanese.                                           | 227  |
|               | di Duccio Pittore Sanese.                                           | 237  |
| á *           | di Antonio Viniziano Pittore.                                       | 245  |
| Φ #           | di Jacopo di Casentino Pittore.<br>di Spinello Pittore Aretino.     | 257  |
| • •           | di Gherardo Starnina Pittore                                        | 267  |
| p •           | Fiorentino.                                                         | 293  |
|               | di Lippo Pittore Fiorentino.                                        | 30r  |
| •             | di Don Lorenzo Monaco degli                                         | 001  |
| 5             | Angeli di Firenze Pittore.                                          | 309  |
|               | di Taddeo Bartoli Pittore Sa-                                       | 009  |
|               | nese.                                                               | 319  |
|               | di Lorenzo di Bicci Pittore Fio-                                    | 3    |
|               | rentino.                                                            | 329  |
|               | 775 - 1 - 26                                                        |      |
|               | 1 (1)                                                               |      |
|               |                                                                     |      |
|               |                                                                     |      |

#### VASARI Vol. III.

ERRORI

CORREZIONI

Pag. 27 Nota (2) lin. 4 fu, architetto fu l'architetto 119 Nota l. 7 i Loren- il Lorenzetti zetti 158 l. 12 dimostrando dimostrano 344 l. 3 Pit-rore

Pittore.

LESSET PT





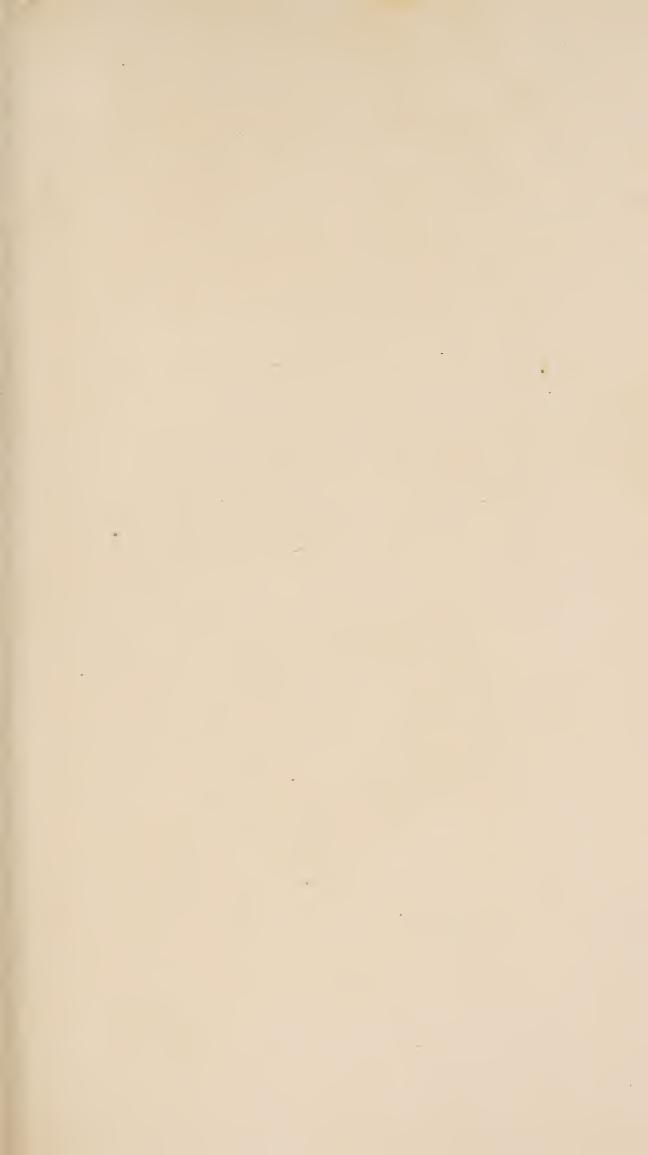





